

XXVIII' E 24

> XXVIII\* E 24-28.

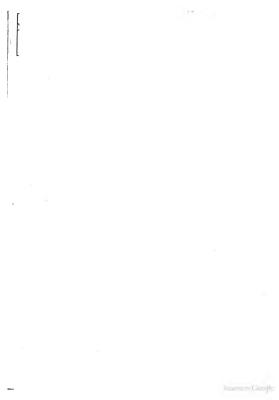

## ANTICHITÀ

DΙ

# SICILIA.

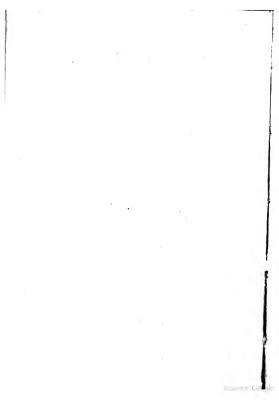

### LE ANTICHITÀ

DELLA

# SICILIA

ESPOSTE ED ILLUSTRATE

DOMENICO LO FASO PIETRASANTA

DUCA DI SERRADIFALCO

SOCIO DI VARIE ACCADEMIE

VOLUME I.



PALERMO,

TIPOGRAFIA DEL GIORNALE LETTERARIO, M D CCC XXXIV.



#### INTRODUZIONE

Volgendo lo sguardo agli annali della civiltà umana, noi veggiamo i Greci rifulgere più di ogni altro popolo nelle scienze, e particolarmente in ogni maniera di lettere e di belle arti, che eglino tant'alto levarono, quanto da' popoli susseguenti non vidersi non che sorpassati, ma nè raggiunti giammai.

È per dir delle arti imitative solamente, l'età avventurosa di Pericle, in che fiorì l'immortale Fidia, forma di esse l'epoca più luminosa, e quella in cui a tanto di eccellenza pervennero, che sembra avesser toccato i confini dell'umano potere.

I Romani, che a'Greci andaron secondi, poichè ne conquistarono le belle contrade, non isdegnarono di togliere costoro a maestri in ogni sorta di utili discipline; perlochè videsi allora, esempio luminoso dell'impero della scienza, i popoli soggiogati dettar lezione di sapienza e di civiltà ai vincitori.

Graecia capta ferum victorem cepit, et artes Intulit agresti Latio. Horat

E comechè i ceppi stranieri invilito avessero quel genio sublime, che ne' secoli trapassati avea prodotto nella Grecia le opere più stupende dell'arte, pure tanto ancor ne rimase, che i lavori eseguiti in quell' ctà, i quali per la più parte sono quelli che noi possediamo, formano tuttavia l'oggetto del nostro studio, e della nostra ammirazione.

Se però la statuaria, continuando ne' tempi romani ad imitare le opere più celebri dell'epoca periclea, conservò lungamente non poche ricordanze di quella perfezione, a cui la mente e la mano di Fidia aveala sollevata, meno felice l'architettura videsi progressivamente decadere da quella grandiosa semplicità, che nel bel secolo dell'arte formava il più sublime suo pregio, e piegandosi al genio lussureggiante de' Romani, divenire di giorno in giorno più ornata, e al tempo stesso men bella. Surse così altora quella nuova maniera, la quale, comunque de-

rivante dalle opere elleniche, più giustamente romana che greca dovrebbesi addimandare.

Vitruvio, l'unico fra gli antichi scrittori delle cose architettoniche, di cui siano a noi pervenute le opere, benchè ricordi frequentemente gli autori ed i precetti dell'arte greca, pure così fattamente conformossi alla maniera romana, che a norma di questa determinò le proporzioni e gli ornamenti dei suoi quattro ordini. E allorquando le arti cominciarono a risorgere dal profondo letargo, in che eran giaciute nel lungo periodo de' secoli barbari, i San Micheli, i Palladi, i Vignola, i Serli e gli Scamozzi, presero norma soltanto dagl'insegnamenti dell'architetto di Augusto, e dai monumenti dell'antica Roma; e per tal guisa l'architettura moderna unicamente sulla romana videsi modellata; comunque i più le orme dell'arte greca intendessero di seguitare.

Era serbato al trascorso secolo di rivolgere la mente degli artisti agli antichi genuini monumenti della Grecia; e le opere de' le Roy, e degli Stuart, del pari che le imprese generose della Società de' Dilettanti di Londra, e di tanti altri valentissimi uomini, dimostrarono quanto i Propilei, il Partenone, i tempi di Teseo e d'Apollo Epicurio, ed altri non pochi edifici ellenici prevalessero all'architettura romana, siccome le sculture de' tempi di Fidia vidersi senza contrasto preferite alle opere tutte della statuaria greca-romana, cui gli artisti moderni aveano insin allora tenuto come a modelli insuperabili della perfezione dell'arte.

L'ardore per lo studio delle pure arti greche una volta svegliato, si continua da' dotti e dagl' illuminati artisti di Europa fino a' nostri giorni. Ma mentre gli stranieri affrontano e travagli. e disagi per tornare in luce novella tanti preziosi monumenti, coperti dalla terra e dall'obblio dei secoli, è dovere che noi Siciliani, vivendo su questo classico suolo, teatro nobilissimo della potenza del greco ingegno, ci affrettassimo ad imitarli. Il perchè confortati da questo pensiero, più all'onor delle arti ed alla carità del natio loco mirando, che alla debolezza del nostro ingegno, ci accingiamo a pubblicare i monumenti della Sicilia. I quali, se dolce amore di patria non fa velo al nostro giudicio, parci che a quelli di alcun altro paese non secondi, e pei lumi che spargono sulla storia delle arti, e per gli avvenimenti che ricordano, e per le immense bellezze onde vanno adorni, in pregio s'agguaglino o forse antecedano a quelli della Grecia medesima.

Difatti ove pongasi mente all'origine ed al perfezionamento delle arti della Grecia, e della Sicilia, non meno che alle circostanze politiche che le promossero, si vedrà apertamente come, per una singolare combinazione di avvenimenti, ebbero elleno uguale cominciamento da Dedalo; giunsero alla loro perfezione in Grecia per la battaglia di Salamina, e sotto il governo di Pericle, ed in Sicilia per la vittoria d'Imera, e sotto i regni di Gelone, di Terone, e di Gerone primo, e fin nell'ultima epoca del loro lustro: colà a' tempi del grande Alessandro, e poscia in Alessandria per opera de' Tolomei; e fra noi per le vittorie di Timoleonte, e più tardi sotto il governo del secondo Gerone. Che se la Grecia, favoreggiata dagl'imperadori romani, e segnatamente dal generoso Adriano, vide i suoi monumenti ristaurati e protetti, e la Sicilia, abbandonata alla rapacità dei pretori e de' proconsoli, quelli onde andava superba trascurati e negletti, pure questa circostanza medesima dà maggior pregio agli edifici che ci rimangono; imperciocchè vergini ancora, e non contraffatti da mano straniera tuttavia si conservano.

Ci è sembrato ben fatto per la compiuta intelligenza del nostro lavoro offrire primieramente un rapido cenno degli avvenimenti più notevoli dell'antica storia siciliana, accompagnato da una carta geografica dell'isola nostra, e da un quadro sinottico, nel quale alle antiche città corrispondono i nomi moderni. Terrà dietro l'esposizione de' monumenti tuttavia esistenti, a cominciar da Segesta e terminando a Solunto, sempre preceduta dalla somma de' principali fatti delle loro particolari istorie.

Ecco quanto noi intendiamo offerire agli amatori della sempre bella greca antichità. Messi imperò a cotale intrapresa non possiam di certo ignorare che tanti altri e nazionali e forastieri nella medesima ci precedettero, quali intera percorrendo la carriera, quali ristringendosi a particolari descrizioni. Ma oltrechè molti de' monumenti che ora imprendiamo ad illustrare, non sono se non di recente stati scoperti, e perciò nuova affatto verrà la lor dichiarazione, niuna delle opere nazionali o straniere, a nostra cognizione venute, presenta le siciliane antichità esposte in un modo che possa tenersi a paro della critica de' nostri giorni; e de' lunni del secolo: difetto in alcuni del tempo in che si vissero,

cagione in altri la leggerezza con che trasvolaron su cose, che meritavano ben altra meditazione.

Lungi impertanto da noi l'arrogante pensiero di produr cosa, che ovviando agli altrui difetti, racchiuda le qualità che al suggetto si converrebbero. Niuno è più di noi persuaso, che ove cresciuti sieno i lumi di un'età, e perciò gli spedienti a ben fare, tanto maggiori facoltà sono nell'individuo richieste per bene usarli, e tenersi a livello dell'epoca in che scrive. Abbiamo certamente inteso allo scopo tutte le nostre forze, ma non abbiam lasciato per questo la profonda sincera convinzione della loro tenuità. E però paghi solo di aver nuovamente ricordato la gloria e lo splendore del suolo natio, preghiamo i dotti che, ove ci vedano trasviati, usino con noi quel sì gentile detto di Ennio: Erranti comiter monstrat viam.

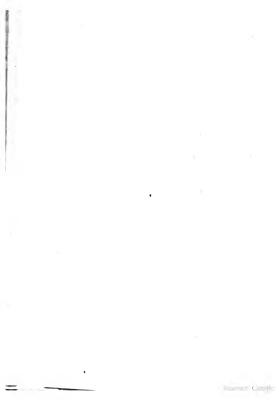

### CENNI

SU GLI

### ANTICHI AVVENIMENTI

DELLA

SICILIA

Hegi tés Tealies égolum émi na naniora tén mban évil, nal tij salanitati tén podalapouhan sampituan. AIOAOP. 6/68, II. 6.



L'isola famosissima, della quale imprendiamo a ricordar brevemente le antiche memorie, fu dapprima dalla sua figura detta Trinacria e poscia da' popoli, che l'abitarono, Sicania e Sicilia denominata (1).

I poet la designaron per culla di vetuatissime favole. Saturno dicessi aver regnato sull'intera isola, donde Comi appellavansi i luoghi elevati(2); Giove sull' Etan (3); Cerere e Proserpina ne' fertili campi di Enna (3), Minerva in Imera; Diana in Ortiga (3); e gli armenti di Apollo pascevan nelle ubertose campagne della mostra isola, onde Omero terna del Sole denominolla (3). E quivi ancora Giove faces madre de' Palici la ninfa Talia(2). Mercurio generava Dafin ne' monti Erci (3), Vuleano costruiva i fulmini del Saturniade nelle caverne dell'Etan (3), e Veurce il soggiorno d' Erico a quello della stessa Gnido preferiva (10).

Le prime tracce della storia siciliana, sicome quelle di tutti i popoli più vetusi, perdona inell'oscurità del scotla. Ne' tempi più remoti ella vollesi abitata da' Gielopi, da' Lotofagi, da' Fesci ed Lestrigoni (11) e con tai noni vennero designati i suoi primi ed incolti abitatori, i quali ristretti in piccole famigliuole menavan separatamente a modo di patenti la vita (12), pascendosi benanche di radici, di turioni, di loto e di altre frutta, che per l' ubertà del suolo vengono spontanemente fra noi (10) e di

Apparvero poscia i Sicani, popoli dell'Iberia, che cacciati da' Liguri ricoveraronsi ne' luoghi orientali dell'isola (14), e con essi comparvero i primi elementi del viver civile. Imperciocché promovendo l'agricoltura, in che eran versati, formando villagi (16), e prochanando il culto di Cerero, sembra aver eglino i primi glitate le fondamenta della civiltà siciliana. Anzi è assai verisimite, che le famiglie ciclopiche, abbandonati i monti, siccome vienci additato di Strabone (16), discendessero allora verso le falde del-PEna, ove allettati di Dendefi dell'agricoltura e della società, mescolandosi coi Sicani, presi ne avessero i costumi, si che in breve si fossero in una sola nazione ridotti.

Le fiaume dell'Etina vennero però a turbare la pace, di che que' popoli primitivi godevani, inguisaché spaventati dalle frequenti eruzioni di quel formidabile vulcano, abbandonaron la parte dell'isola, ch' è volta all'oriente, e si ritrassero verso l'occaso, aprendoi nal guisi libero il varco a' Siculi, che alquanto dopo, e verso l'anno 1984; innanzi l'era cristiana, dalla vicina Calabria vi trapassarono.

Erano I Sícult di origine enotria, ed abitatori delle coste dell'Epiro, donde casciati dagli Alorigini, accoli vennere da Morgati, che risedevano in quella parte d'Italia, che dall'istmo Scillecos prolungasi sino allo stretto (17). Or questi giadati dal loro re siculo, da cui l'intera uszione tolto avea il nome (18), trapassato lo stretto, fondarono Zancle (29), e quindi nei 'hooghi più fertiti dell' isola ed a Catania, a Leontino, ad Ibla e ad Ortiga si escaero (20). E nei tempi melesimi avvenne, che il Morgati, essendo in quell'impresa compagni a' Sicoli, cdificaron Morganzio col medestino nome appellandolo di una città, che glini avvenn prima abitato nel Sannio (21), e forea ancora, come parci assai verisimile, Morgina (22) e Morgantina (25).

Ellanico da Leslo riferice, che ciuque anni pria di costoro gli Ellini, popolo del Eprio, respitali digli Estori, reav neutui a cerca ventura in Sicilia, collecandosi accanto a Sicani là dove furono Erice ed Egosta (24). Ne tardarono a giungerri i Fenici, che tratti dal loro attivissimo traffico, molte colonie avevan già stabilite nella l'Affrica, nella Spagna, nella Sardegna ed in Malta (25). Così andavan le cose della Sicilia, quando, intoro a' tempi medesimi, clia videsi spita a maggior civilià per opera di alcuni di quegli uomini illusti, che ne' secoli recioi, sorrevano il mondo a heneficio dell'uman genere, sollectii di purgare le varie contrade da' ladroni, di promuover l'agcircitura ed il commercio fra i popoli, e d' introdurre in ogni dove costumi più umani e benigni (c6). Tale si fu Aristo, e lee molto avanti seutendo nella cultura de' campi e nel governo delle greggie, insegnò agli abitanti della sicilia come s' innestan gli ulivi, e da questi Polio i estragge, e fece loro conosecre il modo di raccogliere il mele. E tale fu benance Ercole, il quale, valiento lo stretto con gli armenti di e crione, percorse la Sicilia, vinse Erice (27), e poscia i Sicani(28), svelò in Egesta ed in Intera Puo de' bagni termali (29), ed istituendo nuove feste e nuovi riti, è da eredere che abbia abbito Puo de' sagrifici umani, si come pria nell'Italia avea praticato (56).

Ma ciò, che più valse a migliorare le arti della Sicilia, fu l'arrivo di Dedalo, di cui la fama tanto alto avea levato il nome nell'Egitto e nella Grecia. Esule da Atene sua patria, viveasi costui sommamente onorato alla corte di Minosse, sapientissimo re, che moderando in Creta con ottime leggi più nazioni di barbari, di nomi e di costumi diversi, potentissimo reso avea il suo dominio, stendendolo dalle isole vieine sino alle Cieladi, e vincendo i pirati tirreni. Dedalo adunque, che avea, con turpe favore, secondato gli amori della sconsigliata Pasifae, temendo lo sdegno di così gran sovrano, fuggissi da Creta, e venuto in Sicilia fu accolto benignamente da Cocalo, che a' Sicani imperava (31). Nè guari ando che Minosse, forse più che a vendicare l'affronto, intendendo a stendere il suo dominio sulla Sicilia, mosse con numeroso navilio sulle tracce del fuggitivo, e disbarcato in quella campagna, che poscia agrigentina fu nominata (3a), valieò l'Alieo, ponendosi a campo in Macara (55), donde minaceioso chiedea, che gli venisse Dedalo consegnato. Perlochè il re Sicano, mirando a disbrigarsi di una guerra funesta, fece in modo che Minosse, nella sua regia medesima soffocato da' vapori del bagno perisse (34).

Giò diè motivo al primo stabilinento de' Cretesi nella nostra isola, imperciocele i seguaci di Minosse, perdute le navi, inecadiate da' Sicani, deliberarono di stanziare in Macara, a cui, in memoria dell'estinto re, imposero il nome di Minoa (55); e quin di stendeudosi nell'interno del paesa fabbricarono Engio, e que da vicin fonte tobse un tal nome (56). Nè per questo Cocalo rimase Autoki Adla Sic. Vel. 1. lungamente tranquillo, che gli abitanti di Creta, intendendo a vendicare la morte del loro sovrano, venuero con oste numerosa ad assalire Inico o Camico, ove Cocalo tenea la sua regia (57). Cinque anni duro l'assedio, ma finalmente stretti dalla fame abbandonaron l'inutile impresa(58), e spinti da' venti sulle coste della Japigia, edificaron Hiria, e presero il nome di Japigi Messapi (39). In quel torno regnava in Lipari Eolo, per altezza di mente, per giustizia e per pictà famosissimo. Aveasi costui molti figliuoli forniti di ogni virtà, e non dissimili al padre; ed a questi deliberarono i Sicani ed i Sicoli di confidare il governo delle cose loro. Laonde Androcle e Feramone ebbersi il dominio di tutto il paese, che dal Peloro stendesi al Lilibeo, Xuto quello delle contrade, che poscia si dissero Leontine, cd Agatirno il governo di una novella città, ch'egli appellò dal suo nome (40). Oltre ogni dire avventuroso riuscì il governo di quei saggissimi principi, perciocchè, dimessi gli odi e le discordie, ebbersi i Sicoli ed i Sicani quietissimo vivere. Spenta però la dinastia degli Eolici avvenne che i primi, i quali alla cultura de' campi cransi dell'intutto addetti, conservaron l'antica quiete, le cose del governo affidando a chi tra loro per senno e per virtù gli altri tutti avanzava; ma i Sicani, che forse a cagione del loro attivissimo traffico co' Fenici e gli Elimi men semplicemente viveano, mossi da mal consigliata ambizione, cominciarono a contrastarsi il principato, e così s'immersero in quelle sanguinose guerre civili, per cui le cose loro si videro di giorno in giorno più declinare.

Distrutta Ilio, nuove colonie di Trojani e di Focesi vennero a stabilira in Sicilia, ed in tal modo cogli Elimi s'inuncelsimarono, che diedero ad aleuni argomento da credere esser gli Elimi di origine trojana. Narra Dionigi cli Enea, ricorratosi pria nel Tpipro, ginune poscia in quelle contrade medesime, ove un secolo pria gli Egesti e gli Elimi cransi stabiliti, e che quivi avesse lassitia coloro fra i suoi compagni che, stanchi dal lunghi travagli, di pace e di riposo mostravansi desiderosi (41). Verso quel torno poi venne a stabilitis in Sicilia Merione da Crete, che dagli abitanti di Engio fu ospitalmente raccolto, perché aucor essi cran cretesi di origine (42). Egli parei dunque non essere a dubitare che pria dell'Ulimp. M, in cui le trasmigrazioni de Greci a freci si freci prio dell'Ulimp. M, in cui le trasmigrazioni de Greci a freci

(7)

quenti divennero, che parve la Sicilia volesse divenir tutta greca, siano comparsi fra noi, per opera degli stranieri, i primi elementi del viver civile.

I Sicoli, i Morgeti, gli Elimi e gli Enotri, cran tutti popoli di origine pelagica, provenienti dalle coste dell'Epiro e dell'I-talia, ove le colonie dell'Oriente recato avevan la cività. I Fenici, celebrati pel loro traffico, riguardavansi come uu mezo petentiasimo, onde i lumi dell'oriente si comunicassero all'occidente: i Cretcai godevan sotto il regno di Minos di tanta prosperità che alla stessa Greccia recava invidia: i Trojani venivano da uu regno per quasi tre secoli fiorente, ed i Sicani medisimi, oltrechè dalla noro origine appariscon non del tutto rozzi ed incolti, non potean rimanersi stazionari in mezzo a tanto movimento; i lagni, di che usavano, il culto di Cerere da loro recato di il pregio, in che tenevano il famoso artista di Atene, apertamente dinotano quanto fussero inoltrati verso la cività. Dal che forco nacque, che Antioco da Siracusa dal regno di Gocalo facesse capo alla sua storia Siciliana, come di un'epoca illustre e memorabile (45).

Nè la Sicilia, per le arti, siccome pare, fu in quei rimoti tempi inferiore alla Grecia. Imperciocche esse fioriron fra noi per opera di quel medesimo Dedalo, che a buon diritto qual padre riguardasi dell' arte ellenica. Son noti ad ognuno il famoso simulacro di questo artista, che veneravasi in Omface; i lavori, ch'egli eseguì per Cocalo; gli altri, onde rese facile l'accesso al tempio di Venere in Erice; l'antro vaporoso al confine del paese poscia appellato Selinuntino, e tante altre opere sparse per le varie contrade della Sicilia, nelle quali adoperando i fabri nazionali, non è a dubitare, che abbia loro comunicato l'uso della sega, dell'ascia, della colla, del perpendicolo e di tante altre sue invenzioni. Ed a que' tempi medesimi i Cretesi innalzarono all'estinto loro sovrano, non lungi da Camico, un sepolero, al quale era congiunto il tempio di Venere (44), ed Ercole apriva uno stagno, ed ergea santuari ad onore di Ciane, di Gcrione e del suo nipote Jolao (45). L'idioma greco in fine, comune alle nazioni di origin pelasgica, che abitavano allora gran parte dalla Sicilia, esser non doveva straniero ai popoli loro vicini per le frequenti relazioni, che fra di essi eransi stabilite. Anzi a noi sembra esser da ciò derivato, che quasi tutti

greci siano i nomi, che ricordano i luoghi più vetusti e più rinomati dell'isola nostra (46). Tal era dunque lo stato della Sicilia, allorquando l'ateniese

Teocle, spinto da' venti, a' lidi orientali pervenne. E poiche iriconobhe l' habert di ripueto soolo, od il lieve contrasto che opporglisi potea dagli abistori, i quali, per sottrarsi alle frequenti scorrerie de' pirati tirresi, cransi per la più paret riturati nell'interno dell'iola, fermò il disegno di stabilivrisi. Laonde tornato alla patria, ni a quala impresa travando proclivi cittadini, si volse a' Calcidesi dell'Enhea, ove riunita una colonia, giune

""". e. C. S.", en li lido orientate della Nicilia, fabbricò Nasso(47) el una statua
innalzò ad Apollo, Acrogeta, la quale alla rovina della stessa città

innalzò ad Apollo Arcageta, la quale alla rovina della stessa ettita sopravvisse (5%). Ne la sola città di Nasso, al dire di Ellanico (60), trasse da lui origine; ma altre benanco, fra le quali parci che sian da notare Callipoli e Calcido, ricordate da Strabone (50) e da Stefano Bizantino (51).

Oliep XI. b. Un anno dopo venne in Sicilia Archia da Corinto (52), e, cacitati i Sicoli dall'Isola di Ortigia, innalzò Siracusa (53), che, secondo la tradizzone più versismile, dalla vicina palude Siraca, sorti un tal nome (54).

comput. Intorno al 3 anno della suseguente Olimp, mentre Tocole recava in sua potestà la sicula Leonitro (55), altri Nassi venuti con
Evarco fondavan Catania (36). Ne' tempi medesti giungeva Imis da Megara, innalzava Trottlo alla foce del fume Pantagia;
ma poco dopo riunivasi a' Calcidesi in Leonitro (57), donde espulso, nella vicina Tapor recavasi, e quivi la morte troncava il corso
delle sue imprese. Perfoche i comagnia di lui, convenutisti con
libone re Siculo, si trasportavano in Ibla, che in ricordanza della
natia, Ibla Megara denominavano (58).

E verso la metà dell'Olimpiade XIII, Zancle, già abitata da' pirati cumani (5g), veniva in potestà de' Xasif e de' Caleidesi condotti da, Cratanene e da Perire (6g), i quali accresciuti di nuuncro, fabbricavano Mile, e poscia, in sul finire dell'Olimpiade XXXIII, Imera, inviandovi una colonia, di cui Simo e Sacone erano condotteri (6i).

otana XXII.» Ricavasi da Erodoto e da Tucidide (62), che 45 anni dopo i a.6.6 (91). Principi di Siracusa, Antifemo ed Entimo, con una colonia di

(9)

Rodi e di Cretesi, partiti da Lindo giunsero nella spiaggia meridionale della nostra isola, e dopo non lieve contrasto con gli abitatori, pervennero ad innalzare una città che prima Lindo, e poscia dal vicin foume venne Gela appellata (63). Ne i Siracuanai rimaner si vollero nei primi loro confini. Imperciocobe divenuti, 70 anni dopo l'arrivo di Archia, prosperi e forti fondavano Acre (63), neaxum, el Enna (65), quindi Casmena, e poscia Camarina (66). Dietro e costiale quali città, secondo riferico Selfono sull'autorità di Teoponpo (67), vennero Talaria e Morgantina; le quali in seguito agli abitatori di Camarina cedettero (68).

Non meno de' Siracusani, intendevan le altre colonie greche ad accrescere il loro dominio. Calippii de Eubea furon colonia de' Calcidesi che abitaron pria in Nasso e poscia in Leontino (50). G'Ilbeli megaresi, 100 anni dopo d'escersi stabiliti in Ibla, mandavan Pammilo a fondar Schimunte (70), e gli abitanti di Gela, "accressi condotti da Aristinoo e Pistillo, 108 anni dopo i primordi della loro città, fabricavan Agragante (71) in quel lougo medesimo, ove Guera Illa. Antifemo distrutto aveva il castello di Onface (72), di modo che quasi tutta la pinggia da Peloro a Bechino, e da Pachino a Li-libeo, era venuta in potere de' Greci. Altrimenti però andavan le cose in quella parte dell'isola che corre dal Lilibeo al Peloro, ove, all'infuori d' Imera, non possedevano alcuna città, ed ami quivi primeggiavano i Penici, i quali, onde provvedere al traffico loro, stanziavano in Mozia, Solutto e Panormo (75).

I Greci, nella prima epoca del loro arrivo in Sicilia, conobbero non esser forti abbastanza per combattere gli antichi coloni , e segnatamente i Sicoli, i quali potentissimi nelle regioni orientali cran divenuti, ai che si astennero dal molestarti, anzi montraronsi sollectiti di procacciarsi l'amicizia del loro sovrani(74). Laonde si fattamente eransi moltiplicati i rapporti fra questi popoli, che i Sicoli accostandosi alle maniere de Greci , e gli usi ed il linguaggio adottandone, coll'andar del tempo non più Sicoli ma Sicelloti venence alla grechesca appellati (75).

Allorquando però essi più forti divennero pel numero e per le prosperità delle loro colonie, volsero l'animo all'intero possesso dell'isola, muovendo guerra alle barbare nazioni che l'abitavamo. I Sicani pria superati da' Sicoli e poscia da' Greci, cessarono al-Antich, della Sic. P. G. I. lora di formare una nazione distinta, e i miseri loro avanzi andarron per la più parte confusi co' popoli predominanti (76). I Sicoli ricchi e valorosi, sostennero colle armi la loro indipendenza, ed i Fenici applicati piuttosto al commercio, che alla guerra, jai mantennero in Mozia, Solunto e Panormo, città marittime vicine agli Elimi, naturali nemici de' Greci, e non lontano da Cartagine loro colonia (77). In guissa che i Greci, i Sicoli, i Fenici e gli Elimi tenensi allora l'intero dominio dell' isola.

Il possesso quasi esclusivo, în che crano i Greci, de' siti maritimi, quello de' luoghi migliori di un'isola sommamente ubertosa, il loro genio vivace ed industrioso, e la preponderanza acquistata su i barbari, rendean tutto di più fiorente la sorte delle elleniche colonie: nè poco giovava ad accrescerne la ricchezza l'attivissimo traffico ch' esse tenevano con le barbare nazioni del-l'interno, con l'Africa e colla stessa Grecia (78).

Divisi in piccoli stati, era mesticri che si addicessero alle armi, onde difendere la propria indipendenza, e benchè fluttuanti tra la tirannia, la democrazia e l'aristocrazia, del pari che gli stati tutti della Grecia, pure di uguale interesse vedevansi animati allorquando trattavasi di combattere i comuni nemici. Leonzio, che per l'ubertà del suolo, e la vicinanza del mare cra fiorentissima (79), vienci additata come la prima fra le colonie elleniche Olimp XII e della Sicilia , che dalla oligarchia fosse caduta sotto la tirannide di Panezio (80). Non tardo molto Agragante a provare la sorte medesima. Falaride, che sovraintendeva alla costruzione del tempio di Giove Polico, giovandosi degli armati e degli artegiani che da lui dipendevano, ne usurpò il supremo potere (81). Nè pago di ciò, volse l'animo a ridurre in suo potere le vicine città, fra le quali è da ricordare Vessa, per numero di popolo e per ricchezze splendidissima (82). E poco mancò non venisse pure Imera di per se medesima sotto il dominio di lui , se Stesicoro , colla nota favola del cavallo, non l'avesse da tanta sciagura salvata (83).

Mohi antichi scrittori, mossi da odio contro i tiranni, ai fattamente esagerarono le crudeltà di costui, che le resero inverisimili. Eraclide da Ponto riferisce che la di lui madre, essendo vicina a darlo alla luce, sognò la casa inoudata di sangue (83,-Clearco afferma ch' egli abbia divorato i fanciulli ancora lattanti (35), ed è noto a ciascuno il famoso toro di Perillo, nel quale corre fama ci vi ei straziasse miseramente l'umanità (36). Altricorre fama ci vi ettariasse miseramente (27), e tale certamente mostrossi nel perdonare a Menalippo e Caritone, che avenagli insidiata la vita, di che surse il grido averlo Giove ed Apollo remunerato, prolumgandone di due anni l'esistenza (38).

Mentre costui dominava Agragante, Pitagora ed il suo discepolo Abari scita, i quali scorrevano il mondo intendendo a purgarlo da' tiranni, giunsero in quella città, e poichè studiarossi invano d'indurre Falaride a dimettere il potere, ai fattamente eccitarono gli animi degli Agragantini, che mossi a rivolta ucciero il tiranno ed all'antica libertà ritornarono.

Or siccome i cronologi vogliono, che questo filosofo sia venuto in Italia verso la LX. Olimpiade, e dall'Italia passato nella Sicilia, così uasce che la morte di Falaride viene a stabilirsi poco lontana da quest' epoca (80).

Da un avvenimento, che Ecodoto riferisce, ricavasi che i Selinuntini non conservaronsi lungamente liberi. Narra il cennato storico, che verso l'Olimp. LXVII., Dorico da Sparta, discendente degli Eraclidi, e fratello di quel Leonida, che alle Termopili comperò con la vita la celebrità del suo nome (50°), recatosì in Sicilia onde rivendicare il patrimonio de' suoi maggiori, che in quel tempo possedevano gli Egestani, fu vino e morto da questi, che a' Ernici cransi collegati. Perlochè gli avanzi del distrutto suo escretico, guidati da Eurilonote si riduscro in Minoa, donde marciando per Selinunte, la liberarono di Pitagora, che ne teneva la signoria (21) a

Non tardó guari che Gela soggiacque pure alla tirannide: Cleandro di Patara ne usurpò il dominio che conservò 7 anni, quando ucciso da Sibilo gli successe Ippocrate fratello di lui (92).

Era costui principe di grandissimo animo, e fin dal cominciamento del suo governo, volgendo la mente ad altissime imprese, avea soggiogate Callipoli, Nasso, Leontino e molte città de' barbari; ne valsero i Siracusani ad arrestare i suoi trionfi, che anzi disfatti al fiume Eloro scanazzon la servitù per la medizzione de' Corinzi, e de' Corciresi, cedendo al tiranno la città ed il territorio di Camarina (53). Intorno a' tempi medesimi era Zancle soggetta al dominio di Scite. Ora avvenne che una colonia di Medi, souti in fuga di Milesi, seguendo il consiglio di Anassilao tiranno di Reggio, a'impossesarsono di quella città (gd.). Perlocchè i Zanclei si rivolsero ad Ippocrate loro amico, ma questi tradita la fede patteggio co' Sami, e posto in ceppi lo stesso Scite, al castello d'Inico inviollo (65).

Poichè Gelone videsi sicuro del possesso di Gela innalzò l'animo a più vaste intraprese e mirando ad abbattere la potenza de'
barbari volse le armi contro i Fenici e gli Egestami, prendendo
a motivo di quella guerra la uccisione di Dorico (10.3); ma le discordie che allora insorsero s'isrecusa fra i Gamori e di Cilliri (10.5),
offriron campo più vasto alla di lui ambizione, imperciocchè i
primi, che per fuggire la plebe errani ricovrati in Camena, rimessi ped di un uezzo nella patria, adopraronsi in modo che Si-

racusa fosse ridotta alla sua devozione (104), e da ciò ebbe origine il lustro e l'ingrandimento di quella famosa città (105).

Non si tosto venne Gelone al possesso di Siracusa, che ceduto il governo di Gela al fratello Gerone, mosse contro i ribelli. Camarina, Megara ed Eubea, furon distrutte dalle sue armi, e i citadini trasportati in Siracusa; ove puer recaronsi molti fra i più diutinti cittadini di Gela (105). Laonde, ricca di popolo e delle dovizie del' paesi soggiogati, ella innalazosa i rapidamente a quel sublime grado di potere e di floridezza, onde videi per molti secoli primeggiare fra le citti tutte dell' isola nostra. E quanto ella valesse fint da' primi anni del governo di Gelone, ampiamente ricavasi di s'occorsi larghisimi, co' quali egli offerivasi di rafforzare la sorte della Grecia, minacciata allora dalla invasione de' Persiani (107).

Erano di quei tempi le città di Sicilia governate per la più parte da' tiranni, ma non eravi fra questi se non il solo Terone, che uguagliasse in potere il signore di Siracusa.

Discendeva costui per 27 generazioni da Cadmo; ed uno dei suoi maggiori, Emone, bandito da Tebe, preso avea ad biture Agragante (108). Quivi nacque Terone il quale, come colui che socitio aveva inmenso animo e non comportava vita privata, giovandosi del denaro confidategli pel complimento del tempio di Minerva, pervenne, nell'anno I. dell' Olimp. LXXIII., a di uni gnorirsi della sua patria (109.) Però con tanta giusticia adoperavasi nel reggere le cose dello staco, che gli Agragantini, anziche deltra che funda prace de fuche Pindare o Biodoro a cicle levarono il di ti nome(10.). Ne della sola Agraganta avevasi egli il dominio, che Inera benanche dirisi potea a lui soggetta i, imperciocche quivi regnava Trasideo di lui figliuolo, a cui, seacciato l'antico tiranno Terillo, avea Terone commesso il governo della città (111.)

Le sorti dunque della Sicilia peudeano allora da questi due saggi e magannini principi, dominatori delle due città più ricche e popolose dell'isola, e tali che l'una soltanto dell'altra potea dirisi rivale. E la gloria e la prosperità, alla quale in quei tungi ella innalzossi, dee certamente ripetersi dall'amicizia e dalla pernetala, che avvedutamente fra di lore contrassero, aposando Gerentela, che avvedutamente fra di lore contrassero, aposando principale.

Antich. della Sic. Vol. 1.

lone Demarata, figliuola a Terone, e questi la figlia di Polizelo, che del tiranno di Siracusa era il minor fratello (112).

Or qui parci acconcio intertenerci alcun poco a ragionare de' progressi, che col decorrer de' tempi fatto avea la civiltà fra i Siciliani.

Sino da' tempi più remoti i pastori dell'isola nostra cantavano, Dafiti, c Mopso. Diomo, conduttore di bovi, volgea a nuova forma quelle canzoni, mescendo al canto il suon della piva e la danza, donde aveasi principio il bucoliasmo (113). Antifemo instituiva in Gela le feste di Diana Faselite, che celebravansi ogni anno con inni e canti pastorali (114), ed erano in que' di famosissime le gare de' pastori Siciliani, che ornati di corone sfidavansi al canto (115).

Egli aí fu però tra la XXX, e la XL Olimpiade, che le lettere cominciarono a fiorire tra noi pero opera di Caronda, famoso legislatore di Catana, il quale intendendo a moderare i costumi, stabiliva publici ginnasi, ove la gioventu ammaestravasi da precettori liberi con pubblico stipendio, al hello scrivere e al diritto parlare(1:6). Stesicoro nato in Imera verso i Olimpiade XXXVIII, telebravasi come il vero inventore dello baccelora (1:17), e i di lui fratelli Elianatte ed Ameristo menavan grido, l'un di legislatore, e l'altro di geometra, in tempi ne' quali questa scienza era sconoscitus, ed appena cominciavasi da Talete ad insegnar nella Grecia (1:18).

Fr. la XXIX, e la XXXVII Olimpiade vivea in Selimune Arisonene celebrato poeta, e di inventore del mero anagosisio (119). Nell'Olimpiade LVIII foriva Teognide da Megara che in sovatimi vera i celepia i detava l'accioni di supicura, e Policie da Mesane era medico famosisino. La filosofia di Pitugore, surta calla Magaa Grecia, si dilatava ben tosto in Sicilia. Ecfanto annoveravasi fra i più antichi discepoli di quel gran maestro (120) testa inventore di un nuovo sistema astronomico, pel quale la cola terra si aggirava intorno al suo asse (121), stimavasi anteriore al pitugorio Eribola (122), e non vi a du dubiare, che Petronio d'I-mera, il quale pris d'ogni altro produsse l'opinione della plurabili de' mondi, poscia adottata nella senola degli Eleatici e degli Epicurei (135), sia vissuto ne' tempi medesimi, vedendosi ricordato di più da Reggio, che foriva nell' est di Davio(124).

Per le quali cose grandissima gloria torna alla Sicilia nel considerare che, mentre Talete in Grecia veniva mostrando i primi lineamenti della geometria, Ameristo coglieva fama di geometra in Imera: Archiloco, Saffo, ed Aleco perfezionavano in Grecia la lirica, ed Imera vantava il suo Stesicoro: i dogmi di Priagora di venuti comuni alla Sicilia vi producevano Ecfanto, lecta e Petronio, e forse pria che Solone dettasse le famose sue leggi, Caronda di sapientissimo legilatore avevasi fama.

Ma più che ogni altro valse a far prosperare quegli ottimi principi ed a sollevar le menti Siciliane alla gloria, ed al sentimento della propria potenza, la famosa battaglia d'Imera, per la quale disfatti 300 mila Cartaginesi, i Siciliani stimandosi quasi superiori a se stessi, apriron la mente ad opere grandi e maravigiose.

Volgeva il principio dell'Olimpiade LXXV, allorquando le ar-Constante di Serse scorrendo vincitrici le belle contrade della Grecia, avvicinavansi alle Termopili ed alla stessa Atene. Ne la pollitica del sovrano di Persia avve trasandate le cose della Stiella, che anzi per divergere i sussidi, co quali apparecchiavasi Gelone a rafforzare la vaciliante fortuna de Greci, giovandosi delle mene segrete di Anasilao, che agognava a riporre sul trono d'Imera il proprio genero Terillo, mosse contro di questa le armi della possente Cartagino (1:55).

Tre mila navi lunghe con 500 mila combattenti, trapassavano il mare che separa l'Africa dalla Scilla, e battuti da' venti volgeano la prore a Panormo. Quivi giunto Amilcare, reggitor dell'esercito, marciava rapidamente contro d'Imera, la quale, siccome quella che da debole presidio era difesa, pensava dovergli cedere facilmente; ma tornò vano il suo pensamento, e che Gelone appresentavasi con 50 mila soldati, e 5 mila cavalieri a contrastargii la vittoria. Varia correva la sorte della guerra, e le armate rivali or vinte, o rav vittoriose in parziali avvisaglie struggeransi, quando un fortunato accidente offerse il destro al siracusano di condurre a gloriosissimo termine la nobile e difficile impresa; imperciocche avendo le sue scolte sorpreso un messaggio, col quale gli abitanti di Schinunte avvertivano i Peni del prossimo arrivo della lore cavallerio, giovoscene a danno de' nemici.

Spuntava il nuovo giorno, ed un grosso di cavalleria siracusana

vestita alla foggia di Selinuntini si appressò ai trinceramenti de' Peni, ove introdottosi, si scaglia contro di Amilcare che intendeva ad un solenne sacrificio: quindi, appiccato il fuoco alle navi, volge in iscompiglio l'esercito de' nemici , i quali mentre confusi e disordinati correvano a dar di piglio alle armi, assaliti da Gelone con l'intera sua oste, venivan compiutamente disfatti (126). Laonde mentre Temistocle vincea in Salamina l'armata di Serse, Gelone trionfava in Imera dell'esercito cartaginese (127). E come appunto la rotta de' Persiani segnò nella Grecia l'epoca della sua gloria e della sua potenza maggiore; così pure il periodo susseguente alla seonfitta degli Affricani è da notarsi come quello, in cui al più alto seggio levossi la Sicilia. Essendo, in quanto alle arti, notevole la circostanza che, mentre nella medesima età e per opera dello stesso Dedalo, esse ebbero nella Grecia del par che fra noi principio, similmente in tempi coevi, che eomineiano dall'Olimp. LXXV., surser fra noi a quella perfezione, a eui l'umano iugegno poteva recarle; colà i simulacri ed i tempi di Teseo, di Minerva, e i Propilei comprovandolo; qui i famosi edifici, che destan tuttavia la meraviglia e l'ammirazione del mondo.

Diafatt i Cartaginesi, attese Gelone a divider cogli alleut i prigionieri e le riche spoglie dei vinti, serbando a' templi di Siraeusa gli oggetti più preziosi; diguissebè si pingue fu il bottino, si vato il numero degli schairu, che parre essere tutta la Libia caduta in potere di Sicilia (128). Dotato di cuore magnanimo, benigno e generoso mostrossi colle nemiche città, e collo stesso Anasaiko che, temendo la cellera del vincitore, perdono ed allenza dal principe di Siracusa solleciavano. Nè men largo mostrossi a' Cartaginesi, concedendo loro la pace implorata, concède due mila talenti pagasero, due santuari per custodire le tavole dell'accordo innalzassero, e l'iniquo costume di sagrificare i hambini a Saturno abdissero (129). Le quali conditioni cotanto dolei gli Afficiani estimarono, che un' aurea corona offersero a Demarata, come quella che della pace erea isfatta mediaririe (155).

Pero il merito più eminente non va sempre sicuro dell'umana malvagità: Gelone, l'eroe della Sicilia, vide nella stessa Siraciusa, surta per lui a tanta gloria, minacciata da' novatori la sua esistenza. Perlochè convocato il popolo a solenne concilio, ed imposto, che oguuno vi si recasse colle sue armi appresentosi egil al popolo, inerme, senza tunica, e di solo pallio coverto. Quivi, poichè rese conto s' cittadini delle spese della guerra e del
governo dello stato, gittato il pallio, mostrossi ignudo al loro cospetto, chiedendo morte se male avesse operato, se bene, gli si
concedesse di viver privato. Applaudivano i Siracusani all' atto
magnanimo, ph aggli di proclamarlo re e liberator della patria,
di una statua onoravanlo che la gloriosa azione a' posteri tramandasse (53).

I primi anni dell' Olimp. LXXV scorsero avventurosismi per la Sicilia. Cartagine guardava con timore misto di riconoccenza il potree di Gelone: Terone era a lui congiunto per parentale per amista, ed i principi delle diverse cità siciliane la saviezza e l'autorità ne rispettavano. In seno alla pace ed all'opulenza fiorivan mirablimente le lettere e le arti. Per opera di Gelone, segano in Sirsecus i magnifici tempi di Cercre e di Proserpina, in Enna quello di Cercre (152), e per suo comando lavoravasi un tripode di 16. talenti, che in segno del grato suo animo ei dedicava al delicio Apollo (1546).

Gli Agragantini intanto, ai quali eran venuti un numero imenso di prejionieri, ne impigavan la miglior parte al taglio delle pietre bisognevoli alla costruzione di magnifici tempi e di altre opere pubbliche, fra cui noteremo le famose chiaviche sotteranee, che dal nome dell'architetto furono appellate Feacie; altri destinavano a cavare una vasta piscina del giro di 7 stadi e 20 cubiti profonda, introducendovi le acque de fiumi e delle fonti vicine; ed altri in fine alla coltura delle viti e di altre piante addievenno (134).

Catana ergeva un sontusos sepolero a Stesicoro (155), Îmera gii inalazva un insulacro (156), e le altre citta tutte con pari entusismo, valendosi delle braccia de' prigionieri affricani, davania a contruite e tempi, e spoleri ed ogni sorto di monumenti, che al mondo la gloria e la potenza loro attestassero (157). Non gode però lungamente Siracusa del governo benefico di Gelone. Impereiocche da li a non molto attocato da invincibile idropisia, a mato e compianto da tutti trapasso (158). Les us poglico-un mortali furon solenmente despotati un campo veino al tem-

Antich. della Sic. Vol. 1.

pio di Giove Olimpico poco discosto della città (130); ed il popolo decretava, che ivi un sepolero di magnifica struttura (140) gli si ergesse, e ne venisse la memoria come quella di un eroc riverita (141).

Gerone, che per volontà del fratcllo succedeva al governo, comechè di mente elevatissima, era tuttavia lontano dal possedere quella virtù che cara avevan resa a' Siciliani la memoria dell'estinto Gelone. Di animo sospettoso e crudele, mal sicuro vivendo dell'amor del suo popolo, egli crasi cinto di soldati stranieri (142), e diffidando dell'istesso suo fratello Polizelo, già divenuto sposo a Demarata, ne insidiava la vita. Perlocchè avvedendosi questi del pericolo che gli soprastava, ricoverossi insieme alla moglie presso Terone suo suocero, e da ciò venne allora turbata quella amicizia costante, che, legando insieme i due potenti sovrani di Siracusa e di Agragante, era stata argomento di somma prosperità alla Sicilia.

Gioivano a tal nuova gli abitanti d'Imera, e a Gerone volgendosi richiedevanlo di soccorso, onde sottrarsi al goverso del crudelissimo Trasideo. Accoglieva la profferta il Siracusano, ma con nera perfidia avvertiva Terone della congiura, giovandosi di questo iniquissimo mezzo per ranuodare l'antica amicizia(143). Laonde la misera Imera, tradita ed abbandonata allo sdegno dell'offeso Trasideo, vedeasi inondata dal sangue de' suoi cittadini, si che, rimasta orba di abitatori, cra mesticri che i Dori venissero a ripopolarla (144).

Poco appresso Gerone, forte della rinnovata amicizia con Agra-

gante, stimando a se avverse le città di Catana e di Nasso, trapiantavane gli abitanti in Lconzio, e trasmutato il nome di Catana in quello di Etna, quasi di nuova città vantandosi fondatore (145), v' invitava 5, mila Siracusani ed altrettanti Peloponnesi, Oun LXXVI.3 il governo de' quali affidava al suo amico Cromio(146). Quindi, preponderando la sua potenza, egli mandava le sue navi in soccorso de' Cumani, le quali vincevano i Tirreni allora signori del mare (147), e bastava la fama loro a liberare i Locri della inva-

sione di Anassilao (148). Moriva in questo mezzo il tiranno di Reggio, lasciando balio de' suoi figliuoli il virtuoso Micito (149). Non ando guari però

che costoro, sedotti da' consigli di Gerone chiesero il patrimonio paterno. Dimettevalo Micito di buon animo, e dopo reso conto al popolo della sua amministrazione, da tutti desiderato, recavasi a vivere in Tegea nell'Arcadia (150).

Da li a non molto, Terone principe degli Agragantini, dopo ota LXXVII. 16. anni di regno, cessò di vivere, compianto da' cittadini, e qual eroe venerato. Ne si tosto ascese Trasideo al seggio del padre , che raccolto un esercito numeroso, si mosse contro Gerone. Ma vinto da' Siracusani, ed in odio a' suoi popoli, incontrava la morte presso i Megaresi Nisei, ove cercato aveva ricovero, lasciando così liberi gli Agragantini, che, stretta nuovamente amicizia con Gerone, tornavano all'antico vivere (151).

Poscia, verso la metà della susseguente Olimpiade, dopo 11 anni ol Exxvin. ed 8 mesi di regno moriva Gerone in Etna, ove que' cittadini innalzavangli un sontuoso sepolero (152), onorandolo siccome e-

roe (153).

Visse egli sempre agitato dal timore e dal sospetto, c circondato di soldati stranieri anziche dell'amor del suo popolo (154). Ciò non pertanto non fuvvi chi al par di lui favorisse gli studi ed accrescesse lo splendor delle lettere. Gelone e Terone aveano già rese popolose, ricche ed ornate, l'uno Siracusa, l'altro Agragante, ed ambidue gloriosa e potente l'intera Sicilia. Ma Gerone fu quegli che chiamò ed accolse con grandissimo onore i più famosi poeti e i dotti più celebrati, dimodoche Pindaro disse di lui che le porte det suo ricco e magnifico palazzo erano aperte alle Muse (155).

Questo famoso poeta, Simonide, Bacchilide ed Eschilo viveano alla sua corte. Senofane, benchè carico di anni veniva a declamare in Siracusa le sue filosofiche poesie, e quivi scopriva il primo fatto della geologia siciliana (156). Formide educava i figli di Gelone (157). Epicarmo, inventore della commedia siciliana ammaestrava la giovento, ed aggiungeva due lettere al greco alfabeto(158). Corace da Siracusa dava le prime lezioni di rettorica, e Sofrone i suoi famosi Mimi inventava(159). Perlochè non è da meravigliare se Gerone, conversando co' dotti, divenisse coltissimo e di più miti costumi (160).

I sontuosi monumenti ch'egli innalzò in Siracusa, e i doni in-

viati in Olimpia mostran poi quanto abbia egli le arti favoreggiato: nelle quali, sicome non è a dobitare, valentismi crano altora i Siciliani. E sebbene la storia taccia i nomi di tanti valorosi artisti, che alla costruzione di quelle magnifiche opere intendevano, pure sopravive la memoria dello statuario Pitagora da Leontino, che, al dir di Plinio, vincera Mirone, e riguardavasi come quegli che avesse il primo rappresentati con casttezza i nervi ed i i muscoli, ed espressi con diligenza i capelli (Gib); di Demolilo da Imera, celebratissimo dipintore e mestro a Zeusi (163); e di Fesco, che in Agragante coglies fama di sommo architetto. Laonde il nome di Gerone suonava onoratissimo nella Grecia, ove più faste ne pubblici giuochi meritò la corona di Olimpia (163).

No solamente in Siracusa fiorivan le lettere : imperciocchè gli altri tiranni, specchiandosi nella corte di Gcrone, si affaticavano a promuovere gli studi ed ogni maniera di belle discipline. Agragante vantava fra i principi della real casa Senocrate e Trasibulo, che del pari attendevano a cogliere il fiore della sapienza (164). Acrone ed Empedocle, giovani agragantini avidissimi di sapere, givano in cerca di Senofone e di Parmenide, la cui scuola fioriva allora in Elea (165); e la filosofia di Pitagora, che comprendeva l'astronomia, l'aritmetica, la geometria, la medicina, e specialmente la politica e la morale, dilatandosi nelle greche città della Sicilia , giovava mirabilmente ad accender quivi lo studio delle scienze, e la cultura dello spirito e del cuore. Sicche, come affermano i dotti, l'epoca di Gerone, che di poco precede quella di Pericle, puossi riguardare come il punto in che si colse il frutto degli sforzi dell'età passate, ed il principio da cui ebbe origine la cultura più generale, e la civiltà più raffinata dalle epoche avvenire (166).

Morto Gerone, Trasilulo suo minor firetello successe al governo di Siracusa. Ma herce fu il suo dominio, chè citutalni mal comportando le crudeltà e le ingiusizie, colle quali egli reggeva lo stato, si mossero apertamente a rivolta. Restringevasi il tiramo in Acradina ed in Ortigia, forte di 15 mila mercenari, che in sua difsa chiamati aveva da Etna. Ne perciò perdevansi d'animo i Siracussani, che soccorsi da' Geloi, dagli Agragantini, da' Seliunuri e dagl' ilmeresi, vincerano i di lui soddati, si fattamente

stringendolo, ch'ebbe a gran ventura di campare la vita ricovrandosi in Locri, ove miscramente il resto de' suoi giorni condusse.

Coai, tornati liberi i siracusani, congedavano i soldati stranieri, ome, avenum a mala mala colle a Giove Eleutrio, liberatore, e "c. cose pubblici giuochi, insieme ad un sacrificio annuale di 450 bovi, istituivano (167). Fu allora che tutte le città greche ajutate da costoro sollevaronsi contro i tiranni. Gli esuli di Gela, di Agragante e d'Imera, tornavano a' patri lari (168). I Catanesi soccorsi da Ducezio, riacquistavano la patria loro, cacciandone i nuovi coloni, che astretti ad abbandonar la città ricorvavansi ad Inessa, città 1 zu miglia distante da Catana, denominando Etna (169); el i Zanclei, del par che i Reggini, cacciavano i figli di Anassilao. Per tal modo la caduta di Trasibulo trasse seco quella degli altri tiranni tutti, che allora regnavano sulle città greche dell'i-sola nostra.

Verso l'Ol. XI. reggevasi la Grecia a modo che all'oligarchia nazichè alla democrazia si accutava. Gl'Ippobèri governavano nella Calcide; in Corinto prima i re, poi i Pritani, e finalmente i si aporti assoluti; e gli abianti del Peloponneso averano un re, che talvolta dividea col senato l'autorità. Alforquando essi vennero a stabilirsi in Sicilia vi recaron dunque quelle leggi, con che si regevano i luoghi ond'eransi inossi: Catana, Zanele, Nasso, Locazio, Eubea, Mile, Imera e Callipoli, città calcidiche, ebbero un governo anziche ho aristocratico. Tale fu pure il governo di Gela e di Agragante, colonie de' Rodioti e de' Cretesi, e tale benanco quello di Siracusa ne' primi tempi di sua fondazione (1700.

L'esperienza però avéva ben dimostrato, quanto fosse lieve il trapassare dall cligarchia alla tirannide (171), ed i principi della filosofia pitagorica, già resi comuni alla più parte de' Siciliani, moveano i popoli verso il governo de' più. Laonde la democrazia divenne allora comune a tutte le greche città, se n'accettui Agragante, ove il famoso Empedocle avvisando esser la licenza del popolo, non meno dell'aristorazia, contraria alla prosperità dello stato , stabiliva un reggimento che ambo questi due modi in se comprendesse. Di che gli d'Argagantini tanto riconoscenti mostraronsi, che qual dio norandolo, offerirongli la corona. Ma le Antach. Adal Sac. Vol. 1.

sue virtà non bastarono a garentirlo dalla malignità degli uomini. Imperciocchè, prevalendo gli aristocrati, fu egli astretto ad abbandonare la patria, e a ricovrarsi nel Peloponneso, ove terra straniera diè ricetto alle onorate sue ceneri (172).

Non ando guari però che la libertà di Siracusa videsi minaciata dall'ambiatoso Tindarido, che forte di alcuni suoi statiliti, pretendeva al supremo dominio, e n'ebbe morte. Il che diede argomento a' Siracusani di stabilire la legge del petalismo, per la quale dannavausi ad un esilio di 5 anni coloro che, per ricchezze e per fama, agli altri soprastessero(175). Ma questa legge ingiuni stissima che, allontanando i buoni, lacicava i pubblici affari in balia de' perversi e de' perturbatori, venne dopo cinque anni abolita.

Tutto allora era in pace. La Sicilia del pari che la Grecia, riposavano all'ombra de c'otti allori : i Cartaginesi de il Persiani non s'erano ancor riavuti dallo spavento delle famose giornate d'Imera, di Maratona e di Salamiua, e le nostre repubbliche, crescendo di popolo, prosperavano in ricchezza, ed in ogni modo di arte e di scienze.

Ducezio però, che avessi fra, Siculi vatissimo impero, venne a turbare tanta felicità. Dasto di animo forte el intraprendente, erasi egli giovato della caduta di Trasibulo, per riacquistare le terre che Gerone avea a lui tolte, e, fabricata Mene, ridotto aveva Morganzio in sua potestà. Per le quali cose essendo il suo nome venuto in grandissimo onore, le città Sicule, all'inforori d'Ibla, deliberavano di stringera in condeberazione, e di toglierlo a capo. Quindi egli forte allora di mezat, che offerivagli quella nazione ricca e valorosa, davasi a rifabbricare Netos usa patria in sito mi-

Giene Laxia. Quindi egli forte allora di mezzi, che offerivagli quella nazione ricca e valorosa, davasi a rifabbricare Necto sua patria in sito non algiore, ergeva Palica di fortissime mura difesa (174) e, volte le armi contro d'Inessa, la nuova Etna, recavala in sua potestà. Ne di ciò pago movca guerra agli Agragantini, a' quali, benchè soccosi da' Siracusani, prendeva il castello di Mozio.

LYANIA. Era già la state, e mentre gli Agragantini attendevano a ricuperare il perduto castello, i Siracuania, allestito un nuovo esercito, e confidatolo a più sicuro capitano, moveransi contro Ducezio. Scontravusi la armate ne' dintorni di Noma, ed attaccata la pugna, i Siculi compiutamente disfatti fuggivano alle loro castella. Laonde Ducezio abbandonato da' suoi, e circondato dinemici, correva nascostamente in Siraeusa, voe prostrato innazia agli altari del foro, commetteva se stesso ed il pasea a lui soggetto alla fede dei Siraeusani. Accorreva il popolo all'inatteso avvenimento: gli uni il volevano salvo, gli altri morto, ma prevalendo l'avviso più mite, ei fit, con istipendio siraeusano, invisto in Corinco a patto che quivi qui (estamente vivesse (1-5).

Non andò guari però che spinto dal suo genio turbulento in-O<sup>tone</sup> L<sup>TXXIII</sup>. fingendosi essergli sato presertito dall'oracolo di fabricare na nuova città in quella spiaggia della Sicilia che dal mar tirreno è bagnata, trasandando i patti, tornava accompagnato da molti Corinzi, ed a lui accorrevano i Siculi, fra i quali Arconide che in Erbita impersato.

Or mentre attendeva costui a fabbricare Calacta, lungo il fiume Olimp. LXXXIII.1. Chydas, gli abitanti di Agragante, che a malineuore avevano inteso l'atto generoso de' Siracusani verso il comune nemico, mossero loro la guerra. E questa sventurata contesa, nella quale le città tutte dell' isola o per gli uni o per gli altri parteggiavano. fece scoppiare novelle sciagure sull' isola nostra. Gli eserciti rivali stavano accampati presso l'una e l'altra sponda dell' Imera: venivasi a battaglia fiera e sanguinosa: ma la sorte piegossi finalmente în favore de' Siracusani , diguisachè gli Agragantini vinti e disfatti chiesero la pace (176), e così, spento quell'impeto di guerra, la concordia torno a fiorire più stabilmente fra noi. Imperejocchè gli Agragantini indeboliti delle perdite sofferte, riconobbero la primazia di Siracusa; i Cartaginesi tenevansi saldi ne' patti convenuti con Gelone, e lo stesso Ducezio, compiuta la nuova città, e racquistati gli antichi domini, cessava di vivere nell'Olimp. LXXXV. Dimodochè, all'infuori di Trinacia, le città tutte dell'isola rispettavano il primato di Siraeusa.

Era Trinacia tenuta per capitale de Siculi, forte d'uomini valorosissini, e di graddi riccheze forritat. Anta prosperita, mosse ad invidia i Siracusani, i quali non comportando rivali, deliberaron distruggerla. Aspro fu l'assalto, apprissima la difesa, osseptivati, in imperocche i Trinaccini, abbandonati da l'oro compagni preferira. C. C. demorire da forti anziche darsi vinti a' nemici. Ma alla perfine, prevalendo il unuero degli asgressori, la misera Trinacia, inondata del sangue de' suoi valorosi cittadini, fu vinta e adeguata al suolo; le poche donne e i pochi vecchi superstiti ridotti in ischiavitù, e i Siracusani esultando di tanta vittoria, inviarono in Delfo parte delle ricchissime spoglie tolte a' nemici (177).

Vincitrice di Serse, cra la Grecia venuta al più sublime grado di prosperità i quando le gelosic insorte fra le sue più potenti città, Sparta ed Atene, mossero la guerra del Peloponneso, che per 27, anni, riempi di strage e di lutto le sue belle contrade non solo, ma stendendosi alle colonie, avviluppò in quella lotta

infelice la Magna Greeia e la Sicilia.

Siracusa del pari che Atene pretendeva a que' tempi il perimoto sulle città dell' Isola, e particolarmente avversa mostravasi a Leonzio, come quella che da Calcidesi trava l'origine. Periochè i Leontini, elebnes tretti in alleanza con le città calcidiche, con Camarina e con Reggio, pure vedendosi men forti de'horo nemici pe' quali parteggiavano i popoli di dorica origine, e l'italica Locri, deliberaron di chicier soccorso ad Atene (198). Paccavane la richiesta il famoro Georia, e di Atenici vini di Artinici vini di Atenici vini chicasi di Bromo Georia, e di Particolari di Bromo Georia, e di Atenici vini chicasi di Bromo Georia, e di Atenici vini chicasi di Bromo Georia, e di Partico di Particolari di Particol

one LEXXVIII. Facevane la richiesta il famos Gorgia, e gli Ateniesi vinti dalla sua divina eloquenza, inviavano in loro soccorso 20. navi guidate da Lachete, e da Careade, le quali, ingrossate in Reggio di altrettante triremi, nella primavera del susseguente anno disper-

OBALIXIVIII. a devan la flotta siracusana; recavano in poter loro Mile, e Messena e, dato il guasto alle campagne di Nisa, d'Imera e di Lipari, tornavansi a svernare in Reggio (1790).

Nell'anno appresso, Messena veniva in potestà de' Siracusani, ma Pitodoro, subentrato a Lachete, metteva in fuga le loro navi. Messena nuovamente assalita, respingeva gli aggressori; i Nassi ajutati dagli Ateniesi vincevano i loro nemici, ed i Siculi, scendendo dalle

montagne, inquietavano i Siracusani ed i Joro alleati. Così le città di Sicilia, struggendosi in partiali conflitti, erano minacciate di cosa attavanta tale rovina, quando gli abitatori di Gela e di Camarina vennero cosa constanta di così lunga e sanguinosa guerra, sicchè in Gela, come a generale convecno, riunivansi i Joro Jesati.

Parlava Ermocrate siracusano: fomentare Atene le discordie de' siciliani, affinche distrutti ed indeboliti di per se stessi, venissero tutti in sua potestà; esser le città dell' isola, benche diverse di origine, pel correr di molti secoli divenute tutte siciliane; pace richiedere il bene della Sicilia, pace ed alleanza la sua sicurezza. Consentivano i legati a quel savio parlare, e venuti a' patti, stabilivasi che le città tutte restassero in possesso di quanto tenevano; solo Camarian indenizzaseo Siracusa del suo diritto sopra Murganzio: fossero gli Ateniesi, ove il bramassero, compresi nello accordo. Per le quali cose, essata ogni riagione di guerra, Eurimedonte e Sofocle, ratificata in Reggio la pace, tornavano in Atenes (180).

L'esio infelice di questa impresa, che gli Ateniesi più prestoro la speranza di dietto de' captiani che ad altro, non tolse role la speranza di dominare, quando che fosse, sulla Sicilia, e per questo fomentavano, coll'opera di un Fesac, le discordie insorte in Leonzio fra gli aristocrati e la plebe, che superata da' primi, tridotta ad espartiare(181). Non andò guari però, che la guerra eccitata fra gli Egestani ed i Selimuntini offerse novo motivo alla loro ambizione. Imperioccebe i primi inabili a resistere alla forza preponderante de' loro rivali, di accordo co' fuorusciti di Leontino, chiesero l'ajuto di Atene.

Disputossi lungamente in quella republica sul partito da premderc. Favorivano la dimanda l' antico desidero di signoreggiar la Sicilia, e le parole di Alcibiade, giovane di ardentisimo spirito e molto accetto al popolo ja contrastavano Nicia espertissimo capitano, ed i più saggi dello stato. Prevalse alla fine l'avviso peggiore, la guerra fu risoluta, e lo stesso Alcibiade, nissieme a Nicia e Lamaco chiamati il governo dell'armata. Splendidiusi- conservata ma cra questa; e Corcira fu destinata al ritrovo degli allesti. Movendosi quasi a sicura vittoria scioglievan le vele too triremi ateniesi, 5 oda Chio e degli allesti, e due di Rodi. Seguivante 5o navi da carico, cel oltre a too l'accompagnavano, tutte in 5 fazioni partite. Respinti delle coste della Magna Grecia, fermavania gli Atenici vicino a Reggio e, tirate le navi a terra, ponevania a campo presso il fiume di Diana.

La notizia di questo armamento, che da vari luoghi era pervenuta in Siracusa, fu lungamente contradetta, malgrado delle parole di Ermocrate che istantemente solleciava i cittadini ad apprestar le difese. Allorquando però giunsero sicure novelle del-

Antich. della Sic. Vol. 1.

l'arrivo dell'oste steniese, si volsero eglino con ogni studio agli apparecchi di una guerra, che minacciava di serviti la patria loro non solo, ma la intera Sicilia. E secli a duci lo ateso Ermo-crate, Sicano el Eracilde, affertarona i a comunicare l'avvia dell' l'imminente pericolo alle città tutte dell'isola. Imera, Selinunte e Gela univani a Sireausa: Susso ed Jargapante enievano dalla parte degli Ateniesi: Catana, Messana, Megara e molte altre città restavami neutrali.

Mentre in tal guisa andavan le cose in Siracusa, le galee ateniesi venute in Sicilia per esplorare la mente degli abiatini, recavano aversi Atene nell'isola moltisimi amiet i, trovarvisi porti sicuri; nulla però doversi contare su gli ajuti degli Egestani. Venivano intunto i capitani sul deliberare. Nicia parlava, si andasse a Seliusune, si astriugescro quegli abitanti a compensare Egesta de' danni sofferti e, proccurate le condizioni che potensi migliori a' Leontini, si ritornasse in Atene: Lamaco, si corresse tota o a Siracusa; Alcibiado, si sommovessero i popoli a questa soggetti, e riunite le forze degli alleati, si assalisse poi la città, el id lul ai vivo prevalse.

Cessato il deliberarer, venivai a' fatti, Messana, tentata da Alcibiade, ricusava di allontanarsi dall'amicizia de' Fisreusani: Nasso aecogliera 66 galee Ateniesi, delle quali dieci più oltre apingendosi, entravano nel gran porto di Sireecua, e Catana venira per tradimento in potestà di Alcibiade, che ivi fermava gli alloggiamenti. Giungeca iutanto a costuli l'ordine di toronare in Atene per iscolparsi del sagrilegio di che i suoi nemici l'accagionavano. Ubbidiva Alcibiade, ma ardendo di vendetta svelava prima in Messana i nomi di coloro che parteggiavano per Atene, e poociari reovrandosi in Sparta, sollecitava quella republica ad invadere di belnuoso l' Attica (82).

Nicia rimasto, per la partenza di Alcibiade, al governo dell'esercito, concelè fornito di senno e di esperienza, pure pel suo spirito timido e superstizioso, non era adatto a reggere una guerra di tanta mole. Esperò invece di volgersi contro Siracusa, siccome bene avviavasi Lamaco, bipartito l'esercito, diedesì a percorrere la Sicilia, onde incuter timore nelle città nemiche, e riunire i soccosì delle aderenti. Respinto in Imera, indirizzavasi alla volta di Egesta e di Senlimunte, e lungo la via prendeva di assalo lecara, castello Sisso, togliendone ricchissimo bottino, e grau copia di prigionieri fira i quali contrasti, benche bambina, quella famosa Laide di cui la bellezza fu poscia tenuta per cosa mirabile nell'intera Grecia (185). Cimoto al Fanta discovera di sifficia il Stimunte issueso.

Giunto ad Egesta, discuteva gli affari di Selinunte, ricevea 30 talenti dagli Egestani, e loro dava le terre de' vinti Iccaresi; e quindi risospinto da Ibla Galecti, tornava in Catana ponendo fine per quella state alla guerra. Era già l'inverno quando i Siracusani, fatti animosi dalla perplessità di Nicia, ed ingannati da un Catanese, che prezzolato dal capitano di Atene dava loro ad intendere potersi agevolmente assalire il campo nemico, che quasi deserto restava la notte , avanzaronsi con la maggior parte del loro esercito verso il Simeto. Nè di ciò tosto Nicia ebbe avviso, che, imbarcate le truppe, mosse la notte alla volta di Siracusa. Però mentre i Siracusani assalivano il vuoto campo in Catana, gli Ateniesi sbarcavano senza contrasto presso l'Olimpico. Accortosi dell'inganno accorreva l'esercito di Siracusa alla difesa della patria, ma non tanto vi giungeva sollecito, che gli Ateniesi non avessero avuto agio di affortificare il loro campo, e di rompere il ponte sull' Anapo. Spuntava il nuovo giorno, e gli Ateniesi attaccavano la battaglia; i Siracusani, comechè non si attendessero a quell' urto improviso, pure difendevansi valorosamente, sinche una terribile tempesta, più che il valor de' nemici, volgevali in fuga. Innalzarono gli Ateniesi un trofeo, e, raccolto il bottino, a Nasso ed a Catana tornaronsi.

Scorreva il resto di quell'inverno in apparecchi di guerra Nicia chiedeva ad Atene cavalli i e denaro, e solicitava dagli Egestani ferro e mattoni onde circonvallar la città. I Siracusani inviavano messi a Sparta ed a Corinto, richiedendoli di soccorso e, adducendo alla moltiplicità de' capitani le perdite sofferte, confidavan le cose della guerra ad Ermocrate, Eraclide e Sicano. Camarina sollecitata ad alleanza d'ambe le parti, conservavasi neutrale, e Messana respingeva gli assalti di Nicia (184).

Or perchè meglio possano intendersi le cose che saremo per narrare, giova avvertire, che Siracusa non più ristretta a que' tempi negli angusti confini di Ortigia, comprendeva fra le suc mura, verso il settentrione, le due città di Acradina e di Tica, ambo per cettensione, per numero di popolo, per nobili delifici ragguardevolisime. L'isola poi era con ponti congiunta alla prima a cui aprivati dall'apposto tato il pero troggio, le acque del quale bagnavano al mezzo giorno le mura di essa ed al settentrione l'isola di Tapso. Sopra Tica e verso l'occaso sorgera un poggio, che per istare a cavaliere sulla città denominavasi Epipoli, e al di sotto di questo era l'Eurialo. Di verso libeccio, ove poi surse Nempoli, stendevansi vaste pianure ingombre di pantani, traversate dalla via Elorina, che dilungavansi insino all'Anapo, di la del quale era l'Olimpico. Di fronte ad Ortigia, si vedeva il promontorio Plemmirio, e tra esso e l'isola, aprivasi l'ineresso al vastissimo porto.

Olimp. XCI. 2

Venuta la primavera, Nicia uscito da Nasso scorrazzava le camagane di Megara, che allora possedevano i Siracusani, recava in
poter suo la sicula Centuripe, e, dando a fuoco il paese degli Ineste
e degli Iblei, si riduceva in Catana, ove ricevato il soccorso di 5oo
talenti, di 5o arcieri ed 250 cosalieri, moveasi all' assedio di
Siracusa. Laonde sbarcate le truppe a Leone, e poste in salvo le
navi in Tappo, salendo per l'Eurialo recava in ana poesta l'Eppipoli, prevenendo colla rapidità del suo movimento il presidio, che i Siracusani intendeano inviare a difesa di quel posto
importante. E poscia spingendosi verso il Labdalo, sito eminente,
vi costruiva un forte, ove custodire il denaro e le macchine da
guerra.

Giungevano in questo mezzo da Egesta e dagli allesti (po cavalli, sicche Nica reso più forte per questo sussidio, pringera I sasedio della città, stringendola con doppie mura. Non lasciavano
i Siracusani di opporvi un'altra muraglia da ampia fossa difeas;
e mentre quivi combattevasi una sanguinosa fizione, Lamacoventuo a ristorare la sorte degli Atenicai, scontravasi in Callicrate,
duce de' cavalieri Siracusani, e con esso combattendo a singolare
tenzone, ambo restavano morti. Di che innanimiti i Siracusani, sasalivano improvisamente l'Epiphii, ed in mal punto eran ridotte
le cose degli Ateniesi, se Nicia, comeché travagliato da dolori mefritici, non avesse con subito consiglio messo il fuoco alle marchine ed al legname posto lungo le mura. Nel che fu la salveza-

degli Ateniesi; imperciocchè i Siracusani, arrestandosi alla vista dell'improvviso incendio, diedero agio a' nemici di rannodarsi. Intanto Siracusa stretta a libeccio da un muro, che dall'Epipoli, stendessi al gram porto, ed a settentrione dall'altro, che dal Trogilo quasi giungea fino al Labdalo; scuorata dalle sofferte perdite ed abbandonata dalla più parte d'a suoi altesti, cominciava a sconfortare dalla diffetas, quando lo spartano Gilippo, sabreato in Messana, e rafforzato in Imera il suo piccolo esercito, appresentavasi in sua difesa, e per l'Eurialo salendo all'Epipoli, intimava agli Ateniesi sgombrasero immantinente della Sicilia. Ne pertanto ristava dallo impadronirsi del Labdalo, e così dava faccida di Siracusani di recare a termine una muraglia, che interrompendo la linea de' nemici, facea sicura la città del non essere interamente circonvallata.

Conobbe allora Nicia di non potersi più sostenere nell'Epipoli, e quindi volse la mente a porre il campo al Plemmirio, ove a maggior sicurezza erger fece tre torri. Ma perche quivi era gravissima penuria d'acqua e di legna, i suoi soldati vedevansi astretti a provvedersene nella pianura, ove con grave danno venivano assaliti da' cavalieri siracusani, che stanziavano nell'Olimpico.

Gilippo in questo mezzo commettea la battaglia, ma, per la ristrettezza del luogo da lui prescolto, vinto restava. Non per questo però aconfortavasi, che anzi, incolpando se stesso della aconfitta, accingevasi a ripararda ; e prescelto un terreno più vasto issaliva gli Ateniesi. Ne lungamente pendea incerta la vittoria, che i cavalieri siracusani, rotta l'ala destra de'nemici, forzavano il resto dell'escercito a ricovararsi lacero e sangianoso negli steccati.

Mentre in tal guisa andavan le cose della guerra, Gilippo percorrea la Sicilia onde averne gente denare, e Nicia venuto meno di animo, a ollecitava il suo richiamo in Atene, affermando tutto esser perduto nella Sicilia. Non davasi però ascolto alla sua incitesta: Atene confermavalo nel comando insieme a Menandro ed Eutidemo, e spediva al suo soccorso Eurimedonte con 10 navi e 20 talenti (182).

Siracus seco conducendo i riecvuti soccorsi. Fratanto 55 navi siracausam conveno dal gran porto e 45 dal piccolo : contro lo quali spingrudosi gli Ateniesi, attaccavasi la pugna, e mentre le soldatesche di Atene, sollecite dell'esito della battaglia, erano elate al mare, Gilippo attaccava improvviso il Plemnirio, e se ne ficera signore.

Perso quel forte propugnaculo, che dominava l'entrata del gran porto, e disdicta sulle cosse d'Italia le navi ateniesi, che recavano denaro e vettovaglie all'esercito, peggioravan di giorno in giorno le cosse di Nicia. E già le città tutte della Sicilia, all'infuori di Agragante, che tenessi neutrale, e di altre poche loro sommesse o abitate da Siculi, parreggiavano pe Siracusani. Ia questo mezzo Gilippo, ricevuti i sussidi degli allesti, stringeva la guerra; e la flotta siracusana superando l'ateniese, respingevale entro i ripari.

Fratauto Demostene sciogliendo da Goreira, e navigando per Corinto, Célalonia e l'Acaranáa, incontravasi nelle spiage di Alizia e di Anattorio in Eurimedonte ed, avuta notizia dello stato degli affari della Sicilia, necolte quelle truppe, che magiormente poteva, veniva a ristorare la guerra. Ne si tosto giungeva che de-liberato a paventare improvvisamente i nemici, assaliva il muro da essi coatrutto, ma risospinto volgessi all'acquisto dell'Epipoli.

Era la notte, e le schiere atenicis islendo per l'Eurialo, superavano le trincen emucibe untendone in fuga i difensori, e lo stesso Gilippo; perlochè stimandosi vincitori, inoltravanai disordinati per quelle alture, quando scontravonsi in uu corpo di Beoti, che gegliardamente respiagendoli il pose in rotta. Tutto altora divenne confusione e disordine. Le tenchre della notte, comechè rischiarate dalla luna, non permetevano che gli Atenicisi diserenessero i nemici da' loro compagni, e quindi, ignari de' luoghi, raggiarndois senza guida per quello spazio ristretto, parte cadevan trafitti da' Siracusani, parte precipitavansi da quei dirupi, e coloro che a salvamento recavanis per l'angusta discosa dell'Epipoli, giunti nella pianura, erano alla spicciolata dalla cavalleria trucidati.

Or mentre i Siracusani, resi animosi della inaspettata vittoria, inviavan Sicano con 15 navi perché occupasse Agragante, couturbata allora dalle fazioni, e che Gilippo giva accattando per la Sicilia muovi soccorsi, i duci Ateniesi ristretti in parlamento consultavan di ciò che Gose da fisris. Parlava Demostene, esser le forze loro, per le passate sconfitte, depresse, nulla doversi più sperare d'Atene, esausta dalla guerra inficire del Peloponesor moririsi le truppe di stento e di contagio, doversi quindi abbandonare l'impresa e ritornare in Grecia. E saggio era il consiglio, ma Nicia semper dominato dalla velloti del suo carattere, e forse ancora lusingandosi di migliorare la sorte della guerra, non sapeva ad alcun paritto risolversi.

Tornavano intanto Sicano e Gilippo, l'uno recando l'accordo a cui eran fia loro venuti gli Agragantini, l'altro i rinforzi gli alleati. Perlochè Nicia, vedendo le cose sue disperate, delibertavasi alla partenza. Ma un ecclisse lunare allora sopravvento refenomeno che i Greci riguardavano qual augurio sinistro, deterrimollo a sopravano con minollo a sopravatare 27 giorni, e fu cagione dell'intera roba degli Ateniesi (189). Imperciocchè, chiariti i Siracusani del di lui disenno, adoporaronosi con o emi mezzo di attraversarlo.

Settantasei navi siracusane, investendo valorosamente le triremi atcniesi, le rincalzavano al lido, ed usando della vittoria affaticavansi con galee e con navi, rese salde dalle ancore, a chiudere l' entrata del porto. Non restava dunque agli Ateniesi altra via di salute che di sforzarne l'uscita. Ed a questo partito appigliandosi si accinsero all' impresa. Prevalse alla prima l' impeto loro e già cedevano i Siracusani, quando rafforzati d'altre galee, volgeasi la zuffa in generale combattimento. Pugnavano entro il gran porto, al cospetto d'ambo gli eserciti, duecento navi furiosamente investendosi, e per l'angustia del luogo, l'una all'altra aggruppata, fulminavausi con dardi, con sassi, e con ogni maniera di offesa, sinchè inchinando la sorte in prò di Siracusa, gli Ateniesi laceri e rotti ricovravansi agli alloggiamenti. E tanto timore incusse ne' vinti quella sconfitta, che ricusando di esporre nuovamente al mare la sorte loro, statuivano i comandanti, che per terra nella medesima notte si partisse. Nel quale divisamento sarchbero facilmente riusciti, se Ermocrate penetrando il loro disegno, nè potendo prevalersi de' suoi, che ebri dell'ottenuta vittoria celebravano fra gli stravizi la festa d'Ercole (187), non avesse ad arte divulgato nel campo esser già corsi i Siracusani alla custodia de' passi. Di che ingannato Nicia soprastette ancora due giorni dando così tempo a' nemici di opporsì alla sua parteuza.

Abhandonando i ferti e gl'insepolti compagni; movessi nel terro giorno il "armata ateniese per a Catana, paritta in due fazioni che una a Nicia, l'altra a Demostene ubbidiva, e superato l'Anapo, sempre inseguita de 'avalieri nemici, spingevasi sino all'angusto passo del colle Acreo, ov'era da 'Siracusani respinta; ne potendo più oltre procedere, si avvisavano i comandanti, di volgensi si altro cammino. Però acceso un gran fluco per dar lo sembio s' nemici, retrocedevano con celeri passi verso Camarina Gela. Nicia narciava ordinato, scomposto Demostene, onde il primo progrediva gran tratto, mentre l'altro smarrita la via, vedendosi al far di giorno diviso dal compagno, e sulla artea Elorina, affrettavasi di arrivare al fiume, per recarsi si luoghi unediterane, ove da 'Siculi sperava soccorso. E quindi valicatolo a viva forza, accostavasi gli all'Erineo, quando sovraggiunto da Gilippo, dopo breve difiesa, rendevas prigioniero.

Poco dopo arrivava anche Nicia all' Erineo, e trapassatolo ponesai a campo in un luogo elevato. Quivi intendea la resa di Domostene, e chiesto inutilmente un accordo, movessi alla volta dal fiume Asinaro, sempre inseguito da' nemici; nei tosto giungeavi, che i suoi soldati spinti d'ardentissima sete e dalla fretta di valicarlo, gittavansi disordinati nelle sue acque, ove trafitti di un nuglo di dardi e di saette, che i menici appostati sulle alture contro loro scagliavano, miseramente perivano, sinchè Nicia non reggendo a tanta strage de' suoi, davasi vinto a Gilipota.

Diciotto mila Ateniesi mancarono în questi conflitti, e settemila, rimasti prigionieri, vennere confinati nelle Latoniie, e pociaci venduti all' incanto. Le spoglie de' vinti, parte consacrua ne' tempi, e parte divise fra gli alleati, accrebbero le dovizie della Sicilia, e perché eterna restasse la memoria di tanta vittoria, stabilivasi in Siracusa una festa annuale, Asimoria denominata. Però il supplizio di Nicia e di Demonstene venne a destrapare un così bel trionfo, e sarà sempre cagione di vituperio a Gilippo e a' Siracusani (188).

otime xca. . Nell'anno susseguente , fiuito ogni motivo di guerra , il duce a 6. c. 4:- spartano, carico de' doni, tornava alla patria accompagnato da Ermocrate con 55 trirensi, ed i Siracusani, consigliati da Diocle, deliberavano di migliorare le leggi della republica per opera di lui, e di quei cittadini che, per sapere e per senno, gli altri avanzavano. Quiudi allora comparvero le famose leggi Dioclee, e de non solo i Siracusani, ma molte altre etità di Sicilia adottarono, e salde mantennero, sinchè l'isola tutta cadesse in potestà de' Romani (180).

Non andò guari però che il quieto vivere de' Siciliani venne nuovamente turbato a cagione degli odi inestinguibili, che tra Sclinunte ed Egesta sempre vivi ferveano. Imperciocche i primi, resi maggiormente animoi dalle riportate vittorie, non rimettevano dal molestare con usurpazioni continue i loro vicini, i quali vedendosi inabili al resistere, ni evanolo nulla a sperare dalla vinta Atene, ne dalle altre città di Sicilia, in cui annor viva serbavasi la rimembranza de' mali per cagion loro sofferti, offirironsi di per sa tessia gli Affricani. Accolse Cartagine la profierta, inviando sollecitamente 5800 soldati al soccorso di Egesta, preludoi infelice della guerra fatale, che piombar doveva sulla Sicilia.

Venuta poi la primavera, un numeroso navilio vi reava cento ome, xont. o duecentomila Cartaginesi, nó appena Annibale, cui l'esercito "Control ubbidiva, giungas in Lilibeo, che avido di vendicare la morte di Amileare suo avolo, vinto da Golone ne' campi d'ilmera (190), mono vasai contro i Selinuntini, imposessandosi lungo la via del loro emporio, posto alla foce del fume Mazaro, e poscia della stessa Selinunte, difesa invano da' valorosi suoi cittadini. Così nel decimo giorno dell'assalto per l'infelice citta, e le mura, le case ed i tempi stupendi, atterrati dal furore degli Affricani, i cittadini miseramente trafitti, reservo compiuta la vitoria di Annibale, ed eterna la sua barbarie. Non sopravvissero alla strage che soli 5500 cittadini, i quali ricovratisi in Agragante ottennero poscia, per opera di Empedione, di riabitare i miseri avanzi della distrutta città (191).

Vinta Selinuute, volgeasi il baldanzoso Affricano all'assalto d'Imera ed , ingrossato l'esercito di Siculi e di Sicani , ponessi a campo su di un colle clevato. Resistevano all'urto i valorosi Imeresi , e inanimiti del sussidio di 5. mila Siracusani condotti da Dioele, venivan fuori i ripari, ed investivano i nemici, facendone

Antich. della Sic. Vol. 1.

orrible strage. Ma era omai presso a compiersi il destino dell' inficie lures, e la circostauza medesiam, che recarle doveva salute, fu cagione della sua perdita. Perciocché essendo comparse in quei mari, reduci da Sparta, alcune navi siracusane, si sparte voce che le forze tutte di Siracusa venissero al soccorso della città assediata, e siccome in quel mezzo erasi divulgato che Annibale movesse già da Mozia contro Siracusa, coà Diocle, stimando la patria in pericolo, abbandonati gli smici e lasciati i compagni insepolti, core rapidamente a soccorrerla.

Laonde la misera lunear rimasta priva di tanto sussidio, e quasi vuota di difensori, cadde il nono giorno in potere di Annibale, che disfogando l'autico odio, distrutte le mura ed atterrati i tempi e le case, sacrificava, orrendo olocausto! tre mila prigionieri a' mani dell'estinto suo avolo. E quindi compiuta l'impresa, camani dell'estinto suo avolo. E quindi compiuta l'impresa, ca-

rico di bottino, a Cartagine trionfante tornava (192).

Le infaute nuove di Sclimutte e d'Imera giungano ad Ermerette nelle Ellesponto, ve presso Farnabazo suo amico, dapoiché în bandito da Siracusa, erasi ricovrato. Ne comportando il generoo di vedere la patria pericolante, prodigo della sua poce, correva in Messana, ove assoldati mille Imeresi, offeriva se stesso e l'opera sua s'Siracusani, che consigliati da Diocle, la ricunavano. Però rectosi in Selinunte, richiamava ad abitarla gli antichi cittadini, e riuniti o mila avventurieri, davasi a corrazzare il paese soggetto agli Affricani, spingendosi al di h di Mozia e di Panormo, sin che giunto in Imera, raccolte per quei campi le ossa degli infelici assi concittadini, inviavale in Siracusa onde avesaro onore e sepolero: bellissimo esempio di cartià di patria, che mosse i Siracusani a punire col bando l'empietà di Diocle.

G. G. 418.

L'estilo del suo acerbo rivale fe risorgere in Ermocrate la speranza di torraza ella patria. Londo forte di tre mila soldati, presentavasi innazzi Siracusa e, da' suoi amici introdotto in Acradina, sasiliva improvisamente la città, ma pervenuto alla pizza, sopraffatto da' cittadini, mieramente periva. Così venne la Sicilia privata di uno de' suoi più valorosi campioni, il quale, henche non cente della taccia di aspirare alla tirannide, era pure colui che in tanta strettezza di tempi, salvarla potesso dalla prepotenza affricana (195). La morte di Ermocrate, e l'esito felice dell'ultima guerra, come suatu, aveno altato l'amino de Cartaginesi all'intero conquisto dell'; c.C. (d. d. sola nostra. Però Annibale ed Imilcone venivano con 120 mila soldati all'impresa (193). Grandissima allora divenne la costernazione del Siciliani. Sircusa chiedeva a Greci d'Italia alleanza e soccorso, e gli Agragantini, temendo a ragione d'essere i primia sostenere il peso di quella guerra, apparecchiavanis alle dicise, trasportando entro le mura il frumento, e quanto aveavi di meglio nel pasea all'interoro; pomendo a guardia dell' Ateneo 3500 Campani, che pria con Amilicare avean parteggiato, ed unendo a l'oro dificasori 1500 soldati, che lo spartano Desippo condotti aveva da Gela.

Era di quel tempo Agragante florentissima per numero di popolo, per copiose ricchezze e per isquisitezza di costumi. I sotempi uggua gliavano i più famosi della Sicilia non solo, ma della stessa Grecia, e i magnifici sepoleri, mostravano le ricchezze ed il fasto de' sosi cittadini, fra i quali per l'ospitalità e la larghezza dell'animo, Gellia celebrato veniva sopra tutti e per ogni dove (107).

Moveano intanto gli Affricani contro la città, e partite le schiere in due fazioni, l'una ponessi a campo sul colle vicino, e l'altra anche più presso alle mura, ed in quel sito medecimo, ove i sepoleri degli illustri estinti sorgevano. Ordinava Anibales si demolisero, ma un fultimie scoppiato sul monumento di Terone, parve annunziare lo sdegno degli dei. Difatti la peste che allora venne el campo, e della quale per lo stesso Annibale, confortando si fatta credenza, mosse Imileone ad astenersi dell'empio comando (160).

Giungeva in questo mezzo Dafineo con 50. mila Siracusani, e valicato l'Imera all'rontavasi coi Cartaginesi. Appra ferreva la pugna, ma superando il valore del primi, gli Africani rotti su tutti i punti fuggivano, ed cran già per rimovarsi ne campi di Agragante le antiche gloric d'Imera, se i comandanti della città, ingannati da Desippo, non avessero impedito agli assediati, che istantemente il chiedamo, di segaligari contro i vinti menici.

Continuava l'assedio, e gli affari de' Cartaginesi, stretti da Defneo e ridotti stremi di sussistenza, peggioravano di giorno in giorno. Volle però la lor sorte elie un convoglio siracusano, ca-

rieo di frumento, cadesse in loro potere , avvenimento infelice ehe cambiò dell'intutto la condizione della guerra. Imperocchè risorse allora l'abbondanza nel campo de' Peni, e gli Agragantini, elie per isconsigliata fidauza aveano scioperatamente consumate le vettovaglie, vidersi ridotti all'ultima penuria. Laonde abhandonati dalle truppe ausiliarie, che Desippo, corrotto dall'oro di Cartagine, condusse verso Messana, e privi delle cose necessarie alla vita, deliberarono di partirsi dalla città. Copriva la notte il miserando spettacolo di una turba immensa di fuggitivi di ogni età e di ogni sesso, che abbandonando le avite ricchezze, e i cari luoghi nativi recavansi in Gela, e poscia in Leonzio. Per la qual cosa Imilcone, introdotte le truppe allo spuntare del giorno nella stessa città, incrudeliva contro que' miseri che per soverchia carità di patria, o pereliè inabili al viaggio, eran quivi rimasti. Ne valse loro l'asilo de' tempi , chè i Cartaginesi profanando le saere soglie empivan tutto di strage e di rapina. Ed è fama che allora il famoso Gellia, vedendosi preclusa ogni via di salute, appiecato il fuoco al tempio di Minerva, quivi consunto dalle fiamme coi suoi tesori perisse.

Così dopo otto mesi di assedio cadde la misera e non espugnata Agragante. I suoi tempi furon distrutti dalle fiamme; gli oggetti più preziosi trasportati in Cartegine, e le immense ricchezze de' suoi cittadini preda divenuero de' vineitori, non rimanendo di sì su-blime città, che poelte case, ovo uell' inverno i soldati d' Imil-

cone riparassero(197).

Dopo la caduta di Schimute, d'Imera e di Agragante, ogni speranza di salter es ripotat in Siracus, ed ivi cara convenuti tutti coloro che chiudevano in petto santo amore di patria. Riunivasi
il popolo a ddiberare, e Dionigl, lusignado la piche, e cattivandosi l'affetto de soldati perceniva al supremo comando. Così,
mentre perivo la liberta, sorgeva in lui quell' uomo, che in tanto
pericolo doves liberar la Sicilia delle catene de' harbari.

Nato in Siraeusa da modesti natali, ma di altissimo animo, crasi egli acquistato nome di valoroso, pugnando accauto ad Ermocrate contro i Cartagineci; nei si tosta eslive al supremo dominio, che volgendo nella mente i modi di salvare la patria, richiamava i proseritti, acerescendo in tal guisa difensori alla Siellia, e partiggiani alla sua potestà.

Era la primavera, ed Imilcone, distrutti gli ultimi avanzi del-one, 2004. l'infelice Agragante, moveva all'assedio di Gela, che invano difica de Dionigi, veniva in potere del Peni, i quali, più oltre spingen-dosi, occupavano Camarina sbhandonata da'cittadini. Per si fatti disastri tumultuava Siracusa, benchè repressa dall'inaspettato arrivo di Dionigi, e gli sembrava accoustra il attomonto la sorte di lui, quando i vincitori Cartaginesi, oppressi da fiero contagio, chiedevano i primi la pase.

Convennesi dunque che Cartagine, oltre agli antichi domini, sersesi il posseso del pasee del Sicieni, dei Sclimuntini, degli Agragantini e degli Imeresi; i Leontini, i Messeni ed i Siculi si serbasero liberi, coli Sircusani a Dionigi goggetti (198). Or questi, poichè rassodò con ogni modo la sua potestà, onde farsi strada all'uri e su imprese, mosse contro l'Siculie le città calcidiche, naturali nemici de Sircusani. L'an ultimo nido de rivoltosi, Ecana, Catana, Nasso, e poccia Leontino, caddero in suo potere, ed Arconide, capo degli Erbitani, stringevasi seco lui in alleauza (1991).
Così Dionigi carico di gloria tornava in Sircusa, oven ello space con con control del del lui esempio de dalle sue promesse, ergevano a difesa dell'Epipoli una muraglia lunga So stadi, di torri e di ogni difesa fornita (200).

Venuto il nuovo anno, e distrigatosi, per opera di Laomedonte, ""

della guerra di che i Reggini ed il Messeni lo minacciavano, volte
Dionigi la mente al compimento del suo vasto disegno, quello
cio di liberra i Sciille dagli Affricani. Videsi allora trasmutata
Siracusa in una vasta ufficina di armieri. Quivi inventavasi la
catapulta (201, la le quinquerenii. Sorgeva nel porto il vastisimo
arsenale capace di ricorvare 520 navi (202), e numerone schiere
assoldavanti; sicchè, compitui gli apparecchi, ivano i messi di
Dionigi a intimar guerra alla sconfortata Cartagine, non ancor
riavuta dal sofferto contagio.

Gil l'esercito siracusano, forte di 80 mila soldati, marciava alla otte, Xex. Avolta d'Erice, e i Camarinesi, i Geloi, gli Agragantini, gl'Imeresi, <sup>7,6,5</sup> yn. e i Selimunzi, affrancandosi dal servaggio de Peni, venivano ad ingrossarue le schiere. Erice cedeva alle sue armi. Le altre città, all'infaori di Ancira, Solutno, Egesta, Panormo de Eutella, inchinavansi al vincitore; e Mozia, abbandonata da Imileone a se stesAutich dello Sici Vol. 1.

sa, veniva per forza d'armi, in potere de' Siracusani, che, inaspriti della lunga difesa, incrudelirono su i miseri abitanti.

Olimp. XCVI.1 a. G. G. 396.

Non ristava per questo Cartagine dalla guerra, ed Imileone eludendo la vigilanza di Leptine, fratello di Dionigi ch'era rimasto alla custodia del mare (204), giungeva in Panormo con 100 mila Affricani, donde mosso, rimetteva in sua potestà Erice e Mozia. Stavasi in quel mezzo Dionigi all'assedio di Egesta, ma poichè intese le triste novelle, deliberossi a concentrare le forze sue verso Siraeusa. Per lo ehè Imileone, percorrendo senza contrasto una gran parte dell'isola, rinnovava gli accordi con gli Alici, gli Imeresi, e i Cefaledi, ed espugnata Messena, adeguavala al suolo. Vedeansi allora di maggior pericolo minacciate le cose siracusane, c Dionigi voltosi tutto alle difese affortificava Leontino, Etna e i eastelli vicini, e raccolti 30 mila pedoni e 3 mila cavalieri, poneasi a eampo sul monte Tauro, 160 stadi lontano da Siraeusa (205). Frattanto le navi d'Imileone, condotte da Magone, drizzavan le prore all'altro monte Tauro, ove poseia i Siculi edificarono Tauromenio; ed egli medesimo, inoltrandosi per terra, vi giungea con l'esercito. E perchè le recenti lave dell'Etna ingombrando la strada fino alla marina impedivano i passi, mentre la squadra dirigevasi per a Catana, egli eireuendo la montagna, affaticavasi con grave stento a raggiungerla. Parve a Dionigi opportuno il momento di rischiare la sorte di un combattimento, e quindi navigando rapidamente, assaliva la flotta nemica; ma sopraffatto dal numero, ritiravasi lacero e sauguinoso; per lo ehe Imilcone, giunto a Catana, e data breve posa allo stanco esercito, marciava all'assedio di Siracusa. Due mila navi affricane entravano nel gran porto, ed un esercito di 300 mila fanti, e 3 mila cavalli, poneasi a campo attorno all'Olimpieo. E perehè gli assediati, scoraggiati da si vasto esercito non osavan venire a battaglia, i Cartaginesi dilungandosi fino ad Aeradina, saceheggiavano i tempi di Cerere e di Proserpina (206). In questo mezzo l'arrivo di Polisseno e dello spartano Feracide con 50 navi di confederati, rialzava l'animo dei Siraeusani ehe, resi più arditi pel ricevuto sussidio, rispingevano con grave perdita le galee nemiche.

Ficrissimo contagio imperversava intanto nel campo de' Peni, di che giovandosi Dionigi volgea nella mente un generale combattimento. Spantava il giorno fiatale a Cartagine, e mentre Leptine spingendosi con 80 galec contro il navillo nemico lo compussava, Dionigi uttando all'improvino nel loro campo, rotte le ordinanze, spargea da pertutto la strage e la confusione. All'anunzio di tanta vittoria i vecchi, le donne cd i fanciulli occorrean sulle mura a contemplare l'orrendo spettucolo; e le fiamme, che dalle incendiate navi de Peni volgevansi in vasti turbini al ciclo, sembravano il tremendo olocausto, che la riconoscenza del vincitore innalzava agli l'or.

Così prostrata dell'intutto la sorte degli Affricani, Imilcone, ignorando gli alleati, pattuiv con Dionigii il riscatto de'i oli Cartaginesi per 300 talenti, e tornavasi in Affrica. Quindi i barbari rendevansi schiavi a' Siracusani, i Siculi fuggivano alle loro castella, e gl'Hori arrollavanis nelle schiere siracusane (2007).

Compitate con tanta fortuna nel volger di un anno una guerra, che minacciava di servagio l'intera Sicilia, coloro, che per campare dalla schiavità crano iti in vari luoghi ramiughi, tornavano alle antiche dimore riconstruivani le abbattute città, e Dionigi, perchè la pace non fosse nuovamente turbata, dava a' nuercenari, in compenso de' soldi scorsi, la città ed il paces di Leontino. Mille Locresi, 4 mila Medimnei, e 600 Messeni, esuli del Peloponneso, chiamati dals isrcusano tirunno, facean risorger Messana dale sue rovine. Però questi ultimi adi istanza de' Lacedemoni, vennero traslocati nel paese degli Abaceni, oven innabaznon Tindaride, e coll'andar del tempo, quando, cresciuti di popolo, si stepi, recarono in potessà loro Smento, Morgantina, Cefaledio, Solunto ed Enna (208).

Vedevano i Reggini con gelosia che per opera di Dionigi risorgesse Messana, e perciò acceglievano fecilmente gli csuli di Siracusa, e stabilivano in Mile i Naus ed i Catanesi. Ne pegli di questo inviavano Elori, profugo da Siracusa, ad assalire Messana, che respinto Isaciava in mano de 'vincitori la stessa Mile. Perlochèssana, sche inanimito il Siracusano dall'ottenuto vantaggio, meditava di assalire i Reggini, recando pris in suo potere la forte Tauromenio. La resistenza però, cle gli opposero i Siculi, fu cagione che'ci sospendesse l'impresa, e tornasse malconci alla sua sede di Siracusa. E quel disastro ſu caçione che Agragante e Messana scuotessero il di lui giogo, benche quest'ultima tornasse da li a poco all'antica devozione (209). Frattanto Magone, che rimasto în Sicilia întendea a muovre i popoli contro Dionigi, scorrazzava il pasee de Messeni, ma respinto dă 'Siracuasni ricovravasi în Abaceno. Perlocche il tiranno liberatosi da costui, volgeasi improvvisamente all'assedici di Reggin. E già le vicine citità accordavansi a combaterlo, quando, pel ritorno degli Affricani, ebbe posa la guerra in Italia.

Il senato di Cartagine, in cui per le passate sconfitte non erasi menomata la speranza di signoregigari a Sicilia, mandava 80 mila soldati, che guidati da Magone, ponevansi a campo sul fiume Crisa, oude piegar gli Agiresi all'amicizia di Cartagine. Ma il rifiato di Agiri, che teneva il governo della città, e l'alleanza chi e rifiermo con Dionigi, posero in si gravi strette l'esercito, che Magone, vedendosi quasi bloccato, e privo delle cose necessarie alla via, sesso a villasimi patti cel Siracusano, convenne che i Siculi, compresa Tauromenio, restassero seggetti a Dionigi, e così, dopo tanto apparecchio, tornossene vergognosamente nell'Affrica (210).

Liberatosi il tiranno da' Cartaginesi, volse novellamente in animo la guerra d'Italia. Varia fu dapprima la sorte, ma prevalere, alla perfine le arnoi di lui, e la battaglia di Caulona, nella quale per il ostesso Etori, decise in suo favore la guerra. Le città confederate della Magna Grecia, tornarono in pace con Siracasa; Caulona ed Ippona fornon adeguate al suolo, e gli piùinati conducti liberi in Sicilia; ricattossi Reggio offerendo al vincitore Soo talenti, cenno statchi, e tutta la fotta di 70 galee (211).

Debbellati dunque i Cartaginesi, e rassettate le cose d'Italia, volça Dionigi la mente a più lontane intraprese e, mirando a firsi strada in Epiro, stringova amicizia cogl'Illirici, e fondava nell'Adriatico la città di Lissa. Frattento abbellivasi Siracua di magnifiche opere. Estesissime mura cingevano tutt'intorno la città, un vasto arscnale sorgea nel gran porto, e sontuosi Ginnasi invalavamis presso l'Anapo(21). E perchè a tanta spesa non bastava il suo erario, spogliava d'ogni ricchezza il famoso tempio di Leucota in Agilla, città del Tirreni (a2).

Non ristava egli pertanto dal molestare il paese soggetto a Car-

gine, per la qual cosa veniva nuovamente Magone con grosso esercito a difenderne il posesso. Ma breve fu la durata di questa Olimp. XCIX. 1 guerra. I Cartaginesi disfatti prima in un luogo appellato Cabela ci perdevano il capitano; però subentrato al comando il di lui figliuolo, rifaceasi questi del rovescio sofferto, ed alla sua volta vincitore, obbligava Dionigi a rinnovare la pace, con che gli Affricani, oltre all'antico dominio, si avessero Selinunte, e quella parte del paese Agragantino che stendeasi al di là dell'Alico (214). Posavano le armi in Sicilia, e Dionigi libero delle cure della guerra intendea con ogni animo a soddisfare la sua inclinazione per le scienze e le lettere (215). La sua corte era il ritrovo de' più grandi nomini di quell'età. Eschine, famoso pe' dialoghi, vi leggeva il suo Milziade; Carcino d'Agragante le sue tragedie; Filosseno i suoi ditirambi; Eudosso ed Aristippo eran familiari e compagni degli stravizzi del tiranno (216); il siracusano Filisto ne tesseva la storia, e lo stesso Platone insegnava la filosofia a Dione, e col tiranno familiarmente viveasi (217). Nè solo favore dava Dionigi alle lettere, che anzi egli medesimo coltivandolo, inviava le sue tragedie in Atene, le quali, comeché dapprima sgradite, ottennero in fine, l'anno l' dell'Olimpiade CIII, il premio della vittoria. Non è dunque da meravigliare se le scienze e le arti, in che sin da' secoli precedenti i Siciliani erano avanti, favoreggiati da un principe illustre per sapere e per possanza, giungesser di quei tempi appo noi al grado più eccelso di bontà e di rinomanza.

Coal prosperò la Nicilla per quasi tre lustri, e sino a quando perce del Corte de Cartagineis per le discondi cimente nell'Affrica, e per la pestileuza che inferociva in quelle contrade, mosse lovo novamente la guerra. Selimunte, Emella cel Erice venivano in suo poteres resistera Lilibeo da valido presidio difesa. E perche prolungavasi l'assedio, riduceva il tiranno le sue triremi nel porto degli Ericini, ove standosi spensieratamente, assalito dalle navi affricane, vi lasció le sue prigionirer in parte e in parte distrutte. Per questo sinistro dunque, e per esser di gli molto inoltrato l'inverno fatta noova tregua con Cartagine, tornava Dionigi alla regia sua secle, ove poco dopo sorpreso da morbo letale, nel trentottesimo auno del suo regno, trapassava di questa vita (a 18).

Antich. della Sic. Vol. 1.

Fu egli dosto di altisimo animo, ed avido di ogni sorta di gloria; ed avvegnachè fosse sopettoso, erudele e poco osservatore de giuramenti, pure, siecome è natura dei tiranni, el mostrosi alcuna fata generoso e benigno (219). E qui per ultimo ne piace ricordare la sentenza (200), che di lui ed id agatote tenne il primo Scipione, cioè ch'eglino sugli altri tutti per capacità primeggiarono (221).

A. G. C. 36-

Alla sua morte sali al seggio paterno il secondo Dionigi, primo nato tra i figli che si ebbe quegli da Doride. Debole di animo, e dedito a' piaceri, benche si trovasse largamente fornito di quanto era bisognevole a combattere gli Affricani, chiese loro la pace. Dione dolente della condotta del nipote, lusingandosi che la presenza di Platone trar lo potesse della vita scioperata in che marciva, inducealo a richiamar quel filosofo: ma i cortigiani, come coloro cui le dissolutezze del principe sommamente stavano a cuore, ed eran quindi nemici della platonica virtù, lo sollecitavan sempre a chiamar dell'esilio Filisto, ch'era acerrimo fautore della tirannide. Ciò non pertanto prevalse il consiglio di Dione, e Platone venne nuovamente in Sicilia: buone speranze risorsero negli abbattuti animi, poiche le parole di quel divino cominciarono a far breccia sul cuore, e sulla mente di Dionigi: la sregolatezza cedea alla moderazione, e la regia di Siracusa tornava ad aprirsi alla filosofia. Ma lunga pezza non duro cotal ventura: imperciocchè, vincendo finalmente la malvagità de' cortigiani, Dione venia cacciato in esilio, c Platone, chiesto inutilmente il ritorno dell'amico, abbandonava Siracusa. La fama intanto levava a cielo Dione nella Grecia, ed il tiranno

a. G. G. 361.

ambendo di pareggiarne il grido, chiamava alla sua corte i più rinomati filosofi; ma di questi non appagnadosi, incalzava prerimomati filosofi; ma di questi non appagnadosi, incalzava preremurosamente Platone a tornare alla sua corte, lusingandolo del zi chiamo del suo amico (22). Ma picibe i fatti mostraron vane le sue promesse, Dione deliberavasi tornare alla patria di viva forza; e raccolti nell'isola di Giacinto 800 soldati giungava in Erselea aocolto da Sinalo suo amico, che a nome degli Affricani reggea la città (225). E quivi informato esser Dionigi in Italia, movea alla volta di Siracusa ingrossando, lungo la via, la sua truppa di Agragantini, Geloi, Camarinesi e di quanti Siracusani in esilio della patria viveano; sicche, esagerando la fama le forze di lui, sconfortava i nemici, ed inanimava coloro che in suo pro parteggiavano.

Giunto all'Anapo, mentre egli sagrificava al sole nascente, tumultuava Siracusa, e Timocrate, che aveane il governo, restringevati pria nell'Epipoli, e poscia davasi vilmente alla fuga (246). Perlocchè i principali cittadini venivano in candida veste ad incontrare Dione, che alla testa de' suoi soldati, tutti coronati di fiori, entrava per le porte Menetidi in Acradina fra gli appliasi del popolo giunbiante; e giunto al Pentapilo rimetteva in libertà i Siracusani, che chri di gioja gridavan lui e Menacle suo fratello duci supremi (245).

Tenevasi ancora per Dionigi la fortezza di Ortigia, ove, nel settimo giorno, giungeva il tiranno da Gaulonia, e vedendo le cossue disperate, procurava asutamente di allontanare il pericolo, mostrandosi proclive a dimettere la signoria: e mentre i Siracuani, vivendo sicuri nella fede delle trattative, facevano sbadatamente le sentinelle, uscito dalla rocca, assaliva improvvisamente la città. Aspro e asuguinoso fi il combattimento: gli uni pugnando coraggiosamente per le promesse del tiranno, gli altri spinti dal-l'amore della libertà; ma prevalse alla fine il valore di Dione. I soldati di Dionigi laceri, e sanguinosi ritutanavansi nella rocca; onde questi disperando di vinecre colla forza il suo glorioso competitore, studiavasi di sereditarlo con modi sabdoli el iniqui.

Volcea di giù il nuovo anno. Dionigi sostenevasi in Ortigia, com-cui. Filisto investiva infruttuosamente Leontino, ed Eraclide giungea con molte navi dal Peloponneo in ajuto de Siracusani, che maggiormente inanimiti pel ricevuto sussidio, rompevano il navilio del tiranno, e prose Filisto il dannavano a morte. Donde Dionigi fuggivasi in Locri, lasciando Apollocrate, il maggior de suoi li-gil, a difesa della rocca. Non per questo però quietava Siracusa, che Eraclide invidioso della supremazia di Dione, sifiatamente adoprossi oli popolo che riusci a concitarlo contro il suo valoroso liberatore. Di che vantaggiandosi Apollocrate, già rinforzato per l'arrivo di Nijusi e divenuto da assediato assediatore, investiva coi suoi soldati la sconsigliata città. Ardevau le case, perivano i cittadini, nè altro sampo trovando, solleciavano cou messi Dione,

che atsessi co' suoi in Leontino, di venire al loro soccorso. Rifishe allora la virità del Sircausano, che, obbita le offices, correva a salvamento della patria pericolante, rincacciando nell'isola i satellità del tiramon, il quale ventu meno di speranza, cedeva a patti la rocca. Il nuovo sole illuminava la libertà di Siracusa; ta patti la rocca. Il nuovo sole illuminava la libertà di Siracusa; colora a patti la rocca. Il nuovo sole illuminava la libertà di Siracusa; con patria la rocca di contra di regione di contra di contra di contra di cia la sorella Aristomaca e il figlio; perdonava alla consorte, che tunida appressaggia non ardiva: quindi premiati gli amici riornava all'antico suo vivere, da' Siciliani e da' Greci sommamente sumipisto (2022).

Quietava in Siracusa la guerra, ma non quietavano le interne fiazioni, e mentre Dione, conformenuet a' precetti del suo amico Platone, adoperavasi perché il unovo governo si accostasse ad una moderata ariscuerzasi, i novatori mossi da Eraclide si sificiavano a ridurio dell'intutto in potere del popolo. Ne valse l'uccisione di Eraclide a racchetare gli spiriti, che anzi maggiormento infammandoli, avvenne che i congiurati instigati da un Callippo uccidessero a tradimento Dione.

cidessero a tradimento Dione

ome c. 13 In questa guisa perì miseramente il liberatore di Siracusa, ec. 24 sempio tremenda a coloro che ne' propri banefici, e nella riconoscenza dell' ingratissima plebe confidano (229). Non andarono impuniti i Siracusani dell'iniquo attentato. Callippo ne usurpò la signoria che tenne per 15 mesi: ebbescla poscia Ipparino, fratello
di Dionigi; e finalmente un Ninteo, aotto il governo del quale
si fattamente peggioraron gli affari dello stato, che i più distinti
cittadini, abbandonata la patria, ricovravansi presso Iceta, che di
comp. C. 131 - Locoroto cuevca la signorio: Per lo che non riusca difficile a Dio-

nigi di riporsi sull'antico seggio di Siracusa (229).

Infelicissima a que tempi divenne la condizione della Sicilia. Le città, indebolici dalle interne discordie, trovavana ridotte in potere di piccoli ed assoluti tiranni; le campagne incolte ed infentate di solatir trannighi, e mal sicuri gli averi. Laonde la repubblica di Caragine, sino allora inoperous spettatrice delle cose avvenute, scuetendosi dal lungo letargo, riapriva la mente almiche ambizioni, ed accordatasi segretamente con lecta, mandava grossi eserciti ad insanguinare le terre siciliane. Così rovinavan le coso nostre, e più oltre eran per trascorreer i mali, se

non fosse venuto in animo a' Siracusani di chiedere ajuto a' Corinzi, che per la comunanza del sangue, e per l'antico odio contro i tiranni, acconsentirono alla dimanda.

Era gli in sul tramonto l'Olimp. CVIII., Iceta occupava la città, ome, cma. Dionigì l'isola, e le navi cartaginesi il gran porto di Siracuas, "colorate a quando una piccola armata corrinzia governata da Timolome, giungeva in Tauromenio. Accoglievala favorevolmente il virtuoso Andromaco, che allora reggeala città (250), ama il picciol numero de Corinzi, che non oltrepassavano i mille, e i deboli rinforzi apprestati da Tauromenio, non bastvano a rinforara l'animo degli amici più zelanti della libertà, sicché titubavano a palesarsi favorevoli a Timoloente. Però gli Adrantit, più degli attri animosi, ne porser loro l'esempio, e ciò die principio alla guerra, imperciocche lecta, cliera accorso a reprimenti, assalto improvvisamente da' Corinzi, fu attretto di ritirarsi disordinato, si che Timolomo terrossasti i fuegitivi simone in Tica pria di costoro.

La nuova di questa vittoria rialzò l'animo de Siciliani. Ma-Guera CA., merco, signore di Catana, univa le sue truppe a' Corinzì, e i popoli delle altre città scuotendo di giogo de tiranni, occorrevano in tanto numero ad ingrossarne le file, quanto che i Cartaginesi scuorati abbandonavano il porto. In tal modo Siracusa veniva in potestà del Corinzio, e Dionigi inabile a sostenersi nel-l'isola rinunciava, nell'anno appresso, sotto fede di sicura partenza, alla tirannia.

Tornava dunque la liberat in Siracua. Timoleonte distruggeva Otto, car. i palazzi, i castelli e le statue degli antichi tiranni (251); stabiliva un magistrato annuale col nome di Amfipolo, ed ordinava il governo in guisa che maggiormente alla democrazia si accostasse (232). E perche le passate petrurbazioni aveano oltre ogni credere scemata di popolo la città, i suoi banditori percorreano la Grecia e l'Italia, i avitando con larghe promesse coloro che in Siracua amassero stabilirai, donde ella videsi bentosto ingrossata di novo i abitatori (255).

Al sorger del nuovo anno Timoleonte rassettate le cose di Sira-Olimp CR. 1 cusa, e ricevuti nuovi soccorsi da Corinto, volgessi al compimento dell'alta sua impresa, quella cioè di liberar tutta l'isola da' tiranni. Leptine, signore di Eugio e di Apollonia, arrendevasi alle

Antich. della Sic. Vol. 1.

sue armi, ed inviato nel Peloponneso forniva ai Greci un secondo spettacolo de' tiranni deposti. Leonzio, vinto Iceta, veniva in sua potenti; e le altre città non solo di origin greca, ma benanche sicula, confortate da tanto sussidio, seuotendo il freno degli Affricani, accostavansi a Timodonne. Laonde i Cartaginesi, vedendo pericolose le cose loro, volgcansi in freta a raccor nuove truppe.

pericolose le cose loro, volgcansi in fretta a raccor nuove truppe. Combatteva Timoleonte contro d'Iceta, quando 7 o mila Cartaginesi, coudotti da Asdrubale e d'Amilcare, giungevano in Sicilia. Nè si tosto asena evaivo il Corinizio, che sbrigatosi della guerra a cui intendeva, marciava con 12 mila soldati allo scontro de' nemici, designando ragiungerli nel passe medesimo a loro soggetto. Giunto appena nel territorio di Agragante avvenne cha un certo Trasio, affermando esser cosa da stolto il cimentarsi con a poca gente, contro un escretio sei volte più grosso, affaiciavan a muovere i mercenari alla rivolta. E moti già inclinavano al suo pensamento; il perché Timoleonte, onde non si sendesse maggiormente la sommossa, rimandava in Siracusa Trasio co' mille soldati che a lui aderivano, e confortati gli altri celle parole e colle promesse, quando tempo a lui parve, comandava si partiese. Voltavano i passi verso il Crimiso, nè si tosto giungevano al colmo del vicin colle, che venivano a fronte dell'oste nemica-

Description de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya del companya del companya de la companya de la companya del companya

Non bastava però questa vittoria a dar posa alla Sicilia. Gli Af-

questi tiranni soggiacquero, l'uno in Leonzio, e l'altro presso l'Alabo (255), fe ch'eglino s'inducessero a dimandare la pace. Accordavala Timoleonte, con che il fiume Alico segnasse il confine del loro dominio, si astenessero dal soccorrere i tiranni, e dessero libera uscita a coloro che in Siracusa amassero di stabilirsi. Così, abbandonati da' Peni, Mamereo ed Ippone, l'uno tiranno olimp. CX. 2 di Catana, e l'altro di Messana, venivano in potestà del Corinzio; Enna liberavasi da' Campani; Nicodemo allontanavasi da Centuripi ov'era stato tiranno, ed Apolloniade stretto da' tempi dimetteva di Agira la signoria. Laonde, estirpati dell'intutto i tiranni, tornavano le città greehe all'antica libertà, ed unite in federazione coi Siracusani, divenivano floride e temute. L'agricoltura, ed il commercio da stabile pace e da savie leggi protetti, prosperavano meravigliosamente, e le arti adoperavansi in opere mirabili ed in sontuosi edifici. Molti stranieri, allettati dal quieto vivere, e dalle offerte generose di Timoleonte accorrevano a stabilirsi in Sicilia; il popolo di Siracusa ingrossavasi de' vinti Leontinesi: 40 mila coloni venivano a fertilizzarne le campagne, mentre altri 10 mila recavansi a coltivare quelle di Agira; Camarina popolavasi di nuovi abitatori, ed Agragante e Gela, saccheggiate dagli Affricani, tornavano a risorgere l'una per opera di Megalo e Feristo, venuti dall'Elea, e l'altra di Gorgo da Ceo. Frattanto Timoleonte, cui la Sieilia andava debitrice di tauta felicità, dimesso il comando, all' ombra degli allori acquistati riposavasi in seno alla sua famiglia , finchè cedendo al peso degli anni, trapassava di questa vita da tutti desiderato e compianto-E, perchè i giovani sempre viva ne tenessero la memoria, i Sira-otione cusani instituivano giuochi annuali da celebrarsi accauto al sepolero ov'ei giaceva, ed iunalzavano una palestra di quel glorioso nome fregiata (256).

Morto Timoleonte, Siraeusa e le città federate continuarono a prosperare, reggendosi per quasi due Olimpiadi col freco dolcissimo delle leggi da lui dettate, e perciò appunto la Sicilia figurò allora tra le grandi nazioni, che come l'Afirica, la Spagna e l'Italia, inviarono i loro messi in Babilonia, a riverire il grande A-

lessandro (257). Ma l'ambizione del dominio venne a turbare tanta felicità ed a precipitarla nuovamente nelle antiche sciagure. Fra coloro che dopo la vittoria del Crimiso vennero ammessi nella cittadinanza di Siracusa, furonvi un Carcino ed Agatocle suo figliuolo giovine a 18 anni che a bellissime forme accoppiava forza ed ardire smisuratissimo (238). Costui schifando il mestiere del padre, ch'era vasajo, distinguevasi nell'esercizio delle armi, ed essendo caldamente nell'affetto di Dama, che allora l'esercito di Siracusa contro Agragante comandava, ottenne, più che l'età sua giovanile avrebbe comportato, un posto distintissimo nella milizia.

Morto Dama, prosegui a militare valorosamente contro i Bruzi, ma Sosistrato, che comandava l'esercito, invidioso del suo rapido innalzamento, tacque le sue prodezze. Di che egli altamente dolendosi, denunziollo al popolo, ma prevalse l'avversario ed egli astretto a ritirarsi in Taranto, vi rimase finche Sosistrato venuto in odio a' cittadini fu cacciato da Siracusa. Tornato allora alla patria, acquistossi grandissimo nome pugnando or da soldato, ed or da capitano, contro gli aristocrati che parteggiavano pel suo rivale; ma venuto in sospetto del corinzio Acestoride, che allora teneva il governo della città, ricovrossi presso i Morgantini, antichi nemici de' Siracusani, ed ottenuto il comando del loro escrcito, espugnò Leonzio, c venno ad assediare l'istessa sua patria, la quale, mal confidando nelle proprie forze, chicse soccorso a' Cartaginesi. Così videsi allora Siracusa, esempio funestissimo delle fazioni intestine, difesa da quei barbari che avea sempre combattuti ed espulsi, ed assalita dai suoi medesimi figli.

La pace che per opera di Amilcare poscia convennesi, liberò la città da' mali che le sovrastavano. Giurava Agatoele nel tempio di Cerere, voler difendere la democrazia, ed il popolo sedotto dalla facondia del suo dire, acclamavalo duce supremo. Non per questo estinguevansi le fazioni, che anzi l'odio contro di Agatoele nel senato de' scicento, subentrato agli aristocrati, maggiormente ferveva. Perlocchè costui, assoldate molte truppe, riunivale al Timoleonzio ed esponendo loro le trame de' suoi nemici, esortavale alla vendetta; di che mossi i soldati assalivano furiosamente le case de' senatori, nè distinguendo i colpevoli da' pacifici cittadini, mettevano tutto a ruba ed a sacco.

Continuava per due giorni l'infame massacro, nè i sacri tempi andayano esenti dalla soldatesca licenza, quando cessata la strage riunivasi il popolo a parlamento, e parte di buona voglia, parte dalla forza costretti, gridavano Agatocle unico e supremo comandante della repubblica. Ond' egli, avuto il comando supremo e Olimp. CXV. 4 cambiato costume, pose ogni studio a cattivarsi l'affetto de' cittadini, mostrandosi verso tutti mansueto e benevolo, ricusando il diadema, e le guardie particolari che della sua persona tenessero la custodia. Ouindi forte dell'amore de' Siracusani, e raccolte numerose truppe, spendeva i primi due anni del suo governo as-0%\_CXVI.1,\*\* salendo le vicine città, senza risparmiare quelle medesime, che a' Cartaginesi suoi alleati andavan soggette. Messana respingeva gli assalitori; Mile ed un castello vicino venivano in sua potestà, ed assai oltre avrebbero trascorso le sue armi se i Cartaginesi non si fossero mediati, e non avessero la pace rinnovellata (239). Frattanto Sosistrato e i fuorusciti siracusani stanziati in Agragante, otane cxvi. 3 andavano sollecitando le città, onde reprimere la potenza sempre crescente di Azatocle, E già gli Agragantini, collegati coi Geloi e co' Messeni, manifestavansi apertamente contro il signore di Siracusa, ponendosi sconsigliatamente sotto il governo dello Spartano Acrotato, figliuolo del re Cleomene, giovine di perduti costumi.

Breve durnia ebbe però questa mossa di guerra, imperciocchè la morte di Sosiarato ucciso a tradimento da Acrotato, e la fuga di questo che per la sua prava condotta era venuto in odio agli dagragantini, furno cagione che ben totto si rimnovassero gli accordi. Convennesi dunque, che, fra le città greche della Sicilia, restassero in potere degli Affricani Eracles, Selimunte ed Imera, e le altre tutte vivessero delle proprie leggi sotto l'impero di impercati.

Non valse però la pace a frenare le mire ambiziose di Agatocle, che anzi di questa giovandosi, obbligava i Messeni a cacciare Dinocrate e i fiorusciti, e poscia, anidatili da Ceuturipe e da Galaria, molestava il paese soggetto agli Affricani. Però questi apparecchiavansi nuovamente alla guerra, occupando al di la dell' Imera il colle Economo nel territorio de Geloi (24)). Così trasorrera quell'anno, ma nel seguente Agatocle, fatto pria sicuro di Gela, veniva allo scontro de' Peni, Tenevano i Siracusani il castello Falario, i Cartaginesi, in più grosso numero, l'Eenomo, l' Imera separava le armate nemiche. È siccome avcasi da un antichissimo oracolo doversi quivi combattere un'aspra battaglia, laseiando incerto da qual canto fosse per inclinar la vittoria, così stavano gli animi d'ambe le parti in pendente, non osando commetter la sorte loro all'ultima prova. Ciò non pertanto non ristavansi dalle offese. Or avvenne un giorno, che una mano di Cartaginesi, presi in agguato da' Siraeusani, dierousi scompigliatamente alla fuga, di che giovandosi Agatocle, urtava con tutto l'esercito nel campo nemico, e superato il vallo, entrava negli steccati, facendo strage grandissima degli Affricani, i quali colti all'improvviso, nè avendo tempo di ordinarsi, combattevano alla spicciolata. E sarebbero andati del tutto perduti senza l'aiuto de' frombolieri, ele arrestarono la vittoria, e di un grosso di Affricani che da Cartagine attendevasi, e che, soprarrivato in quel punto, attaccando a ridosso i nemici, cambiava la sorte del combattimento.

I Greci si volsero in fuga, Agatoele ricovrossi pria in Gela, poscia in Siracusa, ed i Cartaginesi vittoriosi scorrendo liberamente il paese, traevano alle parti loro moltissime città, fra le quali Camarina, Leonzio, Catana, Tauromenio, Messana ed Aba-

ceno (242).

Sembrava dell' intutto perduta la sorte di Agatocle. Abbandonato dagli alleati, e stretto dal vincitore entro le mura di Siracusa, abbisognava di mezzi straordinari, onde campare da una sicura rovina. A questi ricorse l'alta sua mente, e lasciato al governo della città Antandro suo fratello, deliberossi a recare la guerra nell'Affrica, impresa arditissima che fu poi da Roma imitata, e a cui Roma e Siracusa dovettero la loro salute.

Già la piecola armata siraeusana, cludendo la vigilanza de' Peni, giungeva inattesa sulle spiagge dell' Affrica, e perchè non restasse ai soldati altro scampo che di vincere o di morire, Agatocle, appiceato il fuoco alle navi, dava mano all'impresa, recando in suo potere Megalopoli e Tunisi. All' annunzio di tanto sinistro, gli abitanti di Cartagine si perdettero d'animo, ma rineuorati per le prospere notizie giunte dalla Sicilia , si volsero alle difese, e scelti a comandanti Annone e Bomileare, con 40 mila fanti e mille eavalli, uscirono alla eampagna. Ne si tosto seontravansi le armate rivali, che davasi il segno del combattere.

Pugnava valorosamente l' ala destra guidata d'Annone, finché per la morte del duce, cedea scompigliata all'urto de' Greci. La sinistra, ancora intatta, hastava a ristorare la sorte della battaglia; ma non volle Bomileare, il quale più che a salvamento della patria, intendeva a diveniren signore. Puggivano i Larbari sempre inseguiti da' Greci, finche rott e sanguinosi ricovravansi en to le mura di Gartagine, ovet la voce de' sacerdott, insistendo perebie si placassero i numi con umani sagrifici, aggravava il peso de' mali solferit (a/45).

Mentre Agatocle vittorioso recava in suo potere Neapoli, Adru-omo extra meto, Tapso e tante altre città, spingendo le sue conquiste in mela Libia, Siracusa stretta da Amileare tocava all' ultimo fine, e già Antandro inclinava alla resa, quando l'etolo Erimonoe, opponendosi al vile disegno, fu causa, col temporeggiare, di non isperata salvezza. Imperciocelè gli Affricani sempre risospinti da-gli assediati, e rimasti privi di Amileare che, fatto prigioniere in una fazione combattuta all'Eurialo, lasciata vi aveva la vita, cominciavano a diserera della vitora.

Fu allora che gli Agragantini veggendo Agatoele lontano, Siracusa non anocora libera dall'assedio, ed i Cartaginesi depressi, ridestavan nell'animo loro le antiehe speranze di primeggiare nell'isola nostra. Laonde, sectivo a capitano Senodico, e fata alleanza co' Geloi e cogli Ennesi, si accinsero, siecomo vantavansi, all'alta impresa di render libera la Sicilia, e superata Erbesso ed Eshetta, non poche citti dall'impere di Peni andavano ricattando (244).

In questo mezzo continuavan le cose di Agatoele a prosperare cuanctuun. nell'Alfrica, sicebè egli volle, a somiglianza di quanto avean pra-x-0.6.2.34. ticato i generali di Alessandro, assumere il titolo di re. E perche sapevasi quanto i Greci odiassero il diadema, einse in vece la fronte di una corona di mirto (245).

La guerra frattanto non cessava dallo insanguinare le terre della sicilia. I Cartagiuesi insistevano nell'assedio di Siracua, e Senodoeo percorreva haldanzoso le città seotendo loro il giogo della siracussana tirannide, bastando appena Leptine e Demofilo, eapitanti di Agatocle, a fretanra le imprese. Le vittorie dell'Affrica uou aveano però allontanto l'animo del re dalle cose della Sicilia perciò, lascito al governo dell'esercio i la uo figluolo Arcagato, giungeva inatteo con due mila soldati in Selinunte, ne data posa alle truppe recava in poter suo Eraclea, Terme, Cefaledio ed Apollonia, quando Dinocrate co' fuorusciti siracusani occorreva o frenare quell' impeto di guerra. Peggioravan però le cose dell' Affrica, ed Arcagato ristretto in Tunisi chiedeva al padre protto soccorso.

Era in quel tempo Siracusa bloccata dalle navi affriene, ma ona per questo fiacevasi l'animo del re, che anzi giovandosi dell'arrivo di 18 galee etrusche sue alleate, rompeva il naviglio del Peni ed, avuta notizia della vittoria de' suoi contro gli Agragantini , navigava nuovamente verso il lido affricano; ma vedeudo poscia, ivi arrivato, le cose sue disperate, tornava suacostamente in Sicilia. Di che informati i soblati uccisero prima i di lui figliuoli, e poscia, venuti a patti co' Cartaginesi, alcuni rimasero al loro servigio, od altri vennero trasportati in Solunto.

Osis chec termine la spedizione dell'Affrica, con tanta fortuna intrapresa, con tanto danno finita (24/6). Non si tosto Agatode giunse in Sicilia, che, riunito un grosso di truppe, recossi in Egesta, popolosa allora di oltre a 12 mila abitanti, richiedendo que cittadini di ogni loro richetzaz. E potich questi dolevanti dell'intusitata dimanda, si fattamente incrudelt contro di essi che rimasta la città dell'intutto deserta, dicelcha ad biture a' disertori, mutandone il nome in Diceapoli, ossia città della giustizia (247).

One CVIII. Non per questo però miglioravano gli affari del "e, che Dinoc crate a cui eranti accostate molte città, insieme a Pasifilo con prepotente forza lo minacciavano. Siceltè, quasi disperando della sua sorte, mostravasi inchinevole a dimettere la signoria, ritenendo di tanto dominio i soli castelli di Terme e di Cefacito. Ma Dinocrate ricusava la profferta come colui, che aspirando alla tirania, stimava la guerra mezzo opportuno a consegnire il suo disegno. Laonde Agatocle, accostatosi nuovamente a' Cartaginesi, si acciogeva a combattere il suo rivale.

Scontravansi le armate presso il Gorgio, nè si tosto si attaccava la pugna, che due mila fuorusciti passavano alla parte di Agatocle. Di che scuorati i seguaci di Dinocrate davansi precipitosa-

mente alla fuga (248). Prevaleva nuovamente la fortuna del re; i suoi nemici venivano a patti, e lo stesso Dinocrate prendendo a militare nell'esercito regio, restituiva alla divozione di Agatocle le città alienate, vinceya Pasifilo in Gcla, Timeo in Tauromenio, sì che l'imperio di lui risorgeva, più che per lo innanzi glorioso, e potente (249). Nè bastando all'animo irrequieto di Agatocle le imprese di Sicilia, spogliava in Lipari i tempi di Eolo e di Vulcano, liberava Corcira assediata da Cassandro re di Macedonia, e davala in dote alla sua figlia Lanassa moglic di Pirro, saccheggiava Crotone, e disfatti i Bruzi, apparecchiavasi a ripassare nell'Affrica.

Vedendosi però vecchio di 72 anni consigliossi di nominare a Olimp. CXXII.3 succedergli Agatocle suo figliuolo: la qual deliberazione fu cagione della sua morte: imperciocche Arcagato, giovine ambizioso e valorosissimo, standosi coll'esercito ad Etna, indispettito della deliberazione dell'avolo, uceise a tradimento il giovine Agatoele, e concerto con Menone la morte del rc. In questa guisa, vittima Olimp. CXXII. 4 di preparato veleno, cessò di vivere Agatoele, di cui se furon grandi i delitti, maggiori ancora grida la fama le imprese (250).

Morto il re, mentre Siracusa libera da' tiranni tornava al governo popolare, Menone ucciso a tradimento Arcagato, prendeva il governo dell'esercito e stringeva alleanza cogli Affricani. Per il che i Siraeusani trovandosi inabili a sostencre la mole di quella guerra, accordavansi co' Cartaginesi, riammettendo i fuorusciti, e rilasciando 400 ostaggi della loro fede (251).

Dileguata in questo modo la tempesta ond' era la città minac-Olimp.CXXVII.1 ciata, mentre i Siracusani, avendo lecta per generale, intendevano ad ordinare il novello reggimento della republica, avvenue che i Campani, i quali in gran numero stanziavano in Siraeusa, vedendosi esclusi dalle cariche, levaronsi a tumulto. Ed era già la città minacciata di nuove sciagure, se non che ecdendo costoro alle insinuazioni de' più assennati cittadini, si ritirarono in Messana, della quale, prevalendo su gli abitanti, presero il dominio, da Marte Mamertina denominandola. Non comportavano però i tempi i governi popolari, e malgrado degli sforzi de' democrati, le città principali della Sicilia ricadevano sotto i tiranni. Iceta Antich, della Sic. Vol. 1.

reggeva la somma delle cose in Siracusa, Tindarione in Tauromenio, e Finzia in Agragante.

Omero CAM\* Era costui crudelissimo, ma di grande animo (252). Ambendo di stendere il suo dominio, pugno infelicemente contro Iceta vicino ad Ibla, ma più fortunato dopo distrusse Gela trasportandone gli abitanti in una nuova città alla foce dell'Imera meridionale, che dal suo nome appello Finziade, ed al tire non poche città ridusse alla sua ubbidienza; ma pe' suoi modi non comportevoli alcune di case, fra cui Agira, svincolaronsi dalla sua possetà (255). In tal guisa la Sicilia, oppressa da' tiranni, e travagliata da continue guerre, era venuta in umilissima condizione.

"Or mentre l'ecta nel 9, anno del suo dominio attendendo alle sue imprese, stava lontano da Siracuas , nuove discordie sorge-vano nella città, divisa in due fazioni, di cui l'una aveasi a capo un Tenione, l'altra un Sostrato. Profitavano i Peni di tal conjuntura stringendola di assedio, na il presente pericolo, prevalendo sull'interesse particolare de' contendeni, riunivali a difesa della patria. E poichè non bastavano le forze loro all'impeto degli Affricani, nou contenti dell'alleanza formata con gli Agragantini, con Tindarione di Tauromenio, e con Eraclide di Lonzio, chiamavano al suo soccorso Pirro re degli Epiroti , che di quei tempi combatteva in Italia contro i Romani. Consentiva alla richetta l'Epirota, il quale più che re era da dirsi capitan di ventura, a ciò maggiormente confortandolo i dritti, che quale sposo.

America VIII Lansen fejirola di Agutode vantava sulla Sicilia Laonde, per lasciato un forte presidio in Taranto, e sehivato lo scontro de Mamertini i quali, come allesti de Peni, paparecchiavani a contendergli il passo, giungeva in Tauromenio, e poscia dislarento l'esercito in Gatana, movesai per Sireneas. Ne opponendogli ostacolo gli Affricani, entrava nella città, che l'enione e Sosistrato e protecte anno e con di Siracusa, i messi di Eracidie gli offrivano la signoria e l'esercito di Lozzoio y Sosistrato e gli Agragantini, liberatisi da Finzia, e da' Cartaginesi, gli si offerivano, e dottre a 5o. città seguendo l'esempio di queste, venivano spontaneamente alla sua devozione. Sicché gridato re di Sicilia, e forte di un esercito di So mila fanti, 1500 excellit, ed alcuni celefanti, che per la prima

volta comparivano nella nostra isola, e provveduto di un navilio di 200. galee, volgeasi Pirro contro il paese posseduto da Cartaginesi, recando sollecitamente in poter suo Eraclea, Azone (254), Sclinunte, Alicia, Egesta, ed altre non poche città.

Ne bastava la fortezza del sito, e la numerosa guarnigione a salvamento di Erice, che assilita con istraordinario valore, ocdeva alle sue armi, del pari che Jato e Panormo. Per lo elle dell'esteso loro dominio non restava agli Affricani che il solo Lilibco, città popolosa e munitissima ch'eglino aveano innalatas sopra un vastissimo porto, poco discosto da Mozia, allorquando fu questa distrutta dal vecchio Dionigi.

Ridotti a questi estremi i Cartaginesi, chiedevano pace, larghe somme di denaro offerendo, ma l'Epirota insisteva che sgombrassero dalla Sicilia, rinunciassero all'impero del mare; quando no, astringcrebbeli colla forza. Prolungavasi l'assedio oltre a due mesi, e prevalendo la fortezza del sito ed il valore degli Affricani, fu forza che il re abbandonasse l'impresa. L'esito infelice di guesta guerra, la leva forzosa de' marinari ordinata da Pirro al suo ritorno in Siracusa, onde provvedere le navi, che ad imitazione del suocero e' disegnava condurre nell'Affrica, e l'ingratitudine mostrata verso Tenione e Sosistrato, si fattamente alienarono dal re l'affetto de' Siciliani, che molte città accostavansi nuovamente a' Cartaginesi, e molti soldati disertando dal suo campo univansi ai Mamertini. Laonde vedendo le cose sue rovinare di giorno in giorno, tolta a pretesto l'istanza de' Tarentini, che premurosamente lo richiedevano di soccorso, abbandonava subitamente la Sicilia, ed è fama che nel partire esclamasse, oh quale palestra noi lasciamo a' Cartaginesi ed a' Romani(255)!

Così rimasta senza governo, impoverita per le concussioni di Agatocle, sconvolta da tante guerre, e sopraffatta da' Cartaginesi, e cue caxva. da Mamertini, era la Sicilia venuta in pessima condizione, e quasi e c. C. 1971. vicino ad una totale rovina, quando per sua ventura un uomo straordinario venne a ricattarla da tanta sciagura.

Fu questi Gerone nobilissimo di prosspia, bello della persona, c di ogni virtà ampiamente fornito. Gridato capitano da Siracusani (250), e' tolse in moglic la figliuola di Leptine, nobile e potente cittadino, e per tal mezzo riunendo a' suoi gli amici del

suocero, prevalse sulla più parte del popolo. Non si tosto egli videsi sicuro del favore de' cittadini, che disegnando disfarsi de' soldati mercenari, sempre turbolenti ed amici di novità, condusseli contro Centuripo, ovo mentre combatteano coi Mamortini. da costui abbandonati, rimascro interamente uccisi e dispersi(257). Così assicurate le cose sue, cd ordinato un grosso escreito di soli Siciliani , movcasi contro i Mamertini , e traversate a stanca le giogaje dell' Etna, espuguava Mile e distrutta Amaselo, divideva il territorio fra gli Agiresi, ed i Centuripini (258). Nè guari andò che Alesa, Abaceno e Tindari si rescro alle sue armi, sicche forte di un esercito di 10. mila fanti, e 1500, cavalli venne al fiume Longano, ove trovavasi l'esercito de' nemici.

Attaccavasi la battaglia, e le armate rivali ferocemente pugnando tencano in pendente la sorte, ma prevalendo alla fine i Siracusani, i Mamertini si volsero sanguinosi alla fuga, e lo stesso Cione a cui ubbidivano, coperto di ferite , venne in potere del vincitore. Ed cra parimente perduta del tutto la sorte di Messana, di cui i cittadini sopraffatti da tanto disastro inchinavano a darsi vinti, quando Annibale giunto da Lipari al campo Siracusano, seppe in tal modo insinuarsi nell'animo di Gerone, che determinollo a soprastare alcun poco dalle offese, ciò che diè campo a' Mamertini di tenersi saldi, e Gerone vedendo fallito il colpo, tornavasi in Siracusa, ove il popolo ebbro delle ottenute vittorie gridavalo re (250).

otim.cxxvii.4 Non andaron lieti però i Cartaginesi della frode commessa, che anzi questa diè il primo motivo a quelle infelicissime guerre puniche, per le quali la stessa loro repubblica venne alla fine in poter de' Romani. Imperciocche non si tosto i Mamertini si videro liberi dall'imminente pericolo, che cacciati gli odiosi Cartaginesi, chiescro il soccorso di Roma, colla quale a cagione di Marte vantavano comunanza di origine: quindi Roma, cogliendo il destro che la fortuna le presentava, per venire in Sicilia, consenti alla richiesta , cd invio subito il console Appio Claudio a soccorrere Messana, che Annone e Gerone tenevano assediata(260)-

No standosi il romano alle difese vinceva prima i Siracusani, poscia i Cartaginesi, obbligando gli uni a ritirarsi in Siracusa, e gli altri ne' castelli vicini, sicchè disciolto l'assedio scorrea la campagna stendendosi fino ad Egesta, e poscia dirigendo le armi sue contro Siracusa medesima (261).

Non men di costui fortunati furono i nuovi consoli M. Ottacilio, 6. G. 252.

Non men di costui tortunati turono i nuovi consoli M. Ottacillo, e M. Valerio, Adrano cedeva alle loro armi, Centuripe si difiendeva, e gli abitanti di Alesa, insieme ad altre 67 città davansi in potestà de' Romani. Di che presso consiglio, Gerone chiaes una tregua di 25 anni che i Romani accordarono, con patto che restituisei i prigionieri, e pagasse alla republica ceuto talenti. In tal modo conservo il re non solamente il dominio di Siracusa, ma benanche di Acri, di Leonatin, di Megara, di Eloro, di Vato ce di Tamorenio, città per lo innanzi al suo impero soggette (265), ed i Romani progredendo nelle loro conquiste, ebbero Egesta ed Alenas apontanemente; llaro, l'Tritto ed Ascolo colla forza (265).

Venuti poscia i nuovi consoli Posturnio Megillo e G. Marnillo di C.C. sóc. Vitulo, i quali anteponendo ad ogui altra impresa l'assedio di Agragante, si volsero a quella città, difesa da Annibale con 50

mila Cartaginesi.

Era l'esercito Romano, forte di 100. mila soldati, partito in due fazioni, l'una posta a campo verso il tempio di Vulcano, e l'altra su la strada che accenna ad Eraclea Minoa; e già perdurando l'assedio oltre a cinque mesi, era la città ridotta in estrema penuria, quando Annone, riuniti 50 mila soldati in Eraclea, recava in suo potere Erbesso, d'onde i consoli traevan le sussistenze, e superatili in una battaglia, accampavasi sul monte Toro, discosto 10 stadi da Agragante. Così stretti i Romani da due eserciti nemici, piuttosto assediati che assedianti poteano riguardarsi, in guisache, trascorsi già altri duc mesi, e per l'infelice loro posizione, e per la stremità de' viveri, e pel contagio che fra i soldati infieriva, già inchinavano i consoli a discioglier l'assedio. Ma l'impazienza di Annone fu motivo della perdita della città. Imperciocché cedendo egli alle sollecitudini di Annibale, deliberossi di venire ad un generale combattimento. Pugnaron le armate con uguale valore, sinchè astretto l'antiguardo de' Peni, in cui trovavansi gli elefanti, a ripiegarsi sul centro della battaglia, sì fattamente lo sgominarono, che rotte interamente le ordinanze, dieronsi gli Affricani a fuggire precipitosamento per Eraclea, lasciando i nemici padroni del campo. Per lo che sovraggiunta la notte, Annibale disperando della difesa abbandonava la città, ove alla dimane i Romani entravano senza contrasto spargendo per ogui dove la strage e lo spavento (264).

Lancaux. All'annunzio di tanto dissatro il senato di Cartagine, deposto della Annone, mandava Amilicare al comando dell'escretico, ma inque so mentre giungevano i nuovi consoli Lucio Valerio, e T. Ottacilio, e la guerra continuava con varia sorte ad insanguinare le nostre terre. Milistrato, assediata per sette mesi da' Romani, tenevasi salda, ma il castello Mazaro veniva in loro potere. Camarina, ed Enna all'incontro davansi ad Amileare, che al pomo Drepano edificava una nuova città, e cintala di mura vi trasportava i cittadini di Erice, cl'egli aveva distrutto. Le armate rivali pugnavano aspramente vicino Terren, ma con la peggio de' Ro-

poscia avenasi Camico, ed Esua per tradimento (265).

omercuxt. Cos andavan le cose della Sicilia; però i Romani accorgendosi quanto riuccisco loro difficile di espugnare uon solo le altre città marititume, ma di conservare eziandio le conquistate, finche i Cartaginesi tenessero la signoria del mare, dieronsi, benche pocosperti di tali facende, con incredibile ardire ad apparecchiare una flotta, e tanto vi si affaticarono che in meno di un anno ebbe Roma un navilio di 100 quinquiermi, e 20 tripenti (266).

mani, i quali alla lor volta spianavano Mitistrato e Camarina, e

Poco felice pertanto tornó loro il primo cimento, ed il consolo Cnco Cornelio vi rimase preso con 17 galee vicino Lipari; ma migliore evento ebbe il secondo; imperciocche furono gli Affricani battuit, e poco mancò, clic lo stesso Annibale non divenisse loro prigioniero (367).

Veniva intanto l'altro consolo Cajo Duilio, il quale scorgendo quanto le galee cartaginesi superassero le Romane nella speditezza del movimento, onde pareggiare le sorti della battaglia, muniva le sue navi di corvi, designando attaccare i nemici quanto più presto potesse all'arrambaggio. Ben rinsci l'effetto. Le armate rivali scontravanis verso Mile, e le navi de' Peni investite, e per quello strano apparecchio cattivate dalle Romane , non potendo aloro strigaris; cedevano alla forza ed alla disciplina dei soldati del consolo, i quali, per quell'ingegnoso trovato, combattevano come in una fazione di terra.

(59)

Quattordici mila furono i morti, 80 galee vennero in potere del vincitore, ed il rimanente del navilio de' Peni, preso da subita paura, diedesi ad una fuga precipitosa (268).

Dopo quella inattesa vittoria, il consolo liberò Egesta dall' assedio de' Cartaginesi, prese Macella, e compiuto il termine del suo governo, tornò in Roma, ove del trionfo navale venne debitamente onorato (26q). Ma le discordie che alla di lui partenza suscitaronsi fra le schiere romane e le ausiliarie, furon cagione che questi ultimi postisi separatamente a campo tra Paropo (270) e Terme, assaliti da Amilcare perdettero 4 mila soldati.

Continuava la guerra ne' susseguenti due anni. La Sardegna ne' susseguenti due anni. La Sardegna ne' susseguenti due anni. veniva in poter de' Romani; ed i consoli Aulo Attilio, e Cajo Sulpicio, tentavano invano di espugnare Panormo, ma recavano in poter loro Ippana, Mitistrato, Camarina, Euna ed altre città soggette a' Cartaginesi: quindi si accinsero all'assedio di Lipari. Aveva già mostrato Agatocle non potersi abbattere la potenza di Cartagine senza spinger la guerra nell'istesso cuore dell'Affrica; a ciò volsero dunque la mente i Romani, ed apparecchiata una flotta di 350 quinqueremi con 140 mila combattenti, mandavano i nuovi consoli Attilio Regolo e Lucio Manlio alla difficile impresa. Ne neghittosi cransi rimasti i Cartaginesi nelle difese, apparec-oum.cxxxt. chiando un navilio di 34º galee con 15º mila soldati.

La memorabile battaglia avvcuuta ne' mari di Eraclea con la peggio de' Cartaginesi, lo sbarco de' Romani nell'Affrica, le loro vittorie, il richiamo di Manlio, e finalmente la disfatta, e la prigionia di Regolo per opera dello Spartano Santippo, sono di certo avvenimenti di altissima importanza, su i quali però non c'intratterremo, perchè non pertinenti dirittamente alle cose della Sicilia. Diremo soltanto, che gli avanzi dell'armata Romana, assa-06.6. c. ass. liti da fierissima tempesta ne' mari di Camarina, furon dell'intutto distrutti, sì che di tanto armamento non rimasero che 80 galee, le quali riparatesi in Siracusa venuero accolte generosamente da Gerone, finche giunsero a salvamento in Messana (271). Per questo disastro rese sicure le cose dell'Affrica, i Cartaginesi addoppiavano le loro forze in Sicilia.

Asdrubale con un esercito elettissimo e 140 elefanti giungeva in Lilibeo, e Cartalo ripreso Agragante vi appiccava il fuoco e ne demoliva le mura, per lo che i cittadini superstiti, ricovravansi

nel piccol castello di Olimpio.

In questo mezzo i Romani, non avendo dimesso l'animo per le sofferte sventure, allestita con incredibile celerità una nuova armata, la spedivano co' nuovi consoli Aulo Attilio, e Cneo Corobin CXXXI.3 nelio nella Sicilia. Cefaledio per tradimento, Panormo per forza di armi vennero in loro potere, e le città di Jato, Solunto, Petra, Enna c Tindaro, cacciati i presidi Cartaginesi, loro ezian-

dio si sottomisero (272).

Olim.CXXXII.a

Ne' seguenti due anni non seguirono fatti di nessuna importanza; ma nel terzo informato Astrubale che Fulvio, uno de' consoli, era con metà dell'esercito tornato in Italia, sti mandosi più forte di Metello, mosse da Lilibeo alla volta di Panormo, mettendo il guasto a tutto le vicine campagne, senza che il console uscisse a combatterlo. Di che reso maggiormente animoso, valicato l'Oreto, si pose a campo sotto le mura della città. Quivi attendevalo il consolo, che aveva ordinato la battaglia in guisa che i saettieri posti tra le mura ed il vallo, intendessero coi dardi a respingere gli elefanti, mentre egli col nerbo de' soldati tenevasi pronto verso quella porta della città volta e stanca de' nemici, per occorrere ove il bisogno lo richicdesse. Attaccavasi la pugna, e gli elefanti avanzavansi baldanzosi onde oltrepassare la fossa, ma respinti da un nugolo di dardi, si ripiegavano furiosamente sul centro della battaglia si fattamente scompigliandone le file, che gli Affricani già scomposti da quell'urto, ed assaliti vigorosamente dal consolo davansi ad una fuga precipitosa. Ventimila Cartaginesi perirono in quel conflitto; c 60 elefanti, venuti in potere de'

La notizia di questa vittoria inanimi maggiormente i Romani al conquisto di Sicilia. Laonde fatti maggiori armamenti per ma-Obacitatilisre, c per terra, i nuovi consoli vennero quivi con 200 navi, ed approdati presso il Lilibeo richiamarono tutte le truppe sparse ne' vari luoghi dell'isola, volgendo primieramente il pensiero a prendere quella famosa città, in che rinchiudevansi le ultime speranze degli Affricani (274).

vincitori, accrebbero ornamento al trionfo di Metello (275).

L'assedio di Lilibeo, che duro 10 anni e col qualc ebbe termine la prima guerra punica, è uno degli avvenimenti più celebrati dall' antichiù e pel valore e la perizia degli assilitori , e pel coraggio e la maestria degli assiliti (275). Non esancho però nostro ulficio l'intertenerci ne' particolari di quesi appra e sanguinosa guerra, ampianente descritta da Polibio, e da altri valorosissimi storici, ci contenteremo di riferire, che dopo le varie vicende sofferer or da' Romani el ora dagli Africani, la battaglia nuvale superata dal consolo Lutazio ne' mari vicini, decise della sorte della città. Impericocche i Carasgineis storgendosi inabili ad ogni ulteriore difesa, commiserre ad Amilcare Barca pieni poteri onde votire agli accordi.

Convennesi dunque: cedesse Cartagine il Lilibeo, e sgombrasse di Cartagine dalla Sicilia e da tutte le isole a questa cel all'Italia vicine; non molestasse Gerone, i Siracussni e ogni altro amico di Roma; restituisse senza tuglia i prigionieri; pagasse a contanti mille talenti estoloci d'argento, e azoo in dicci anni. Condizioni durissime, ma alle quali convenne Amilcare, mostrando allora che se invitto ed abilissimo capitano erasi moratzo nella guerra, nom meno savio cd esperto mostravasi nel cedere all'avversa fortuna(276). Così, dopo esser durata 24 anni, chèb termine la prima guerra punica in cui i Romani el i Cartaginesi contrastaronsi con tanto ardore il posseso della Sicilia (277).

Or mentre le duc repubbliche più potenti del mondo, straziavansi in quella crudele ed ostinata guerra, e la rapina ed il lutto spaziavano sulla più parte dell'isola, ora Cartaginese, ed ora Romana, ma sempre serva di vincitore straniero, Gerone, che opportunamente crasi sottratto a quella lotta, intendeva con ogni studio alla prosperità di Siracusa, e del paese al suo dominio soggetto. La legge, che dal suo nome appellossi geronica, stanziando l'equità de' tributi, e i modi facili di percepirli, giovava mirabilmente a far prosperare l'agricoltura, donde i prodotti del suo regno, non che bastassero a' bisogni del resto dell'isola, dilaniata dalle continue guerre, supplivano ancora al sostentamento degli escreiti rivali, e della stessa Roma. All'incremento dell'agricoltura teneva dietro il commercio, cui per la ragione de' tempi con tanto profitto intendevano i Siracusani ; nè mai sarà lodato abbastanza l'atto generoso col quale egli accordo agli abitanti di Rodi la libera estrazione de' prodotti del suo regno, Antich. della Sic. Vol. 1.

ció che tornava a sollievo di quella città, conquassata dal terremoto, ed a profitto de sono sudditi (278). Lounde questi accreseovanti di numero e di dovizie; Siracusa abbellivasi per tempa, per ginnasi e per ogni sorta di cidifio (279); le scienze, e le arti, all'ombra di fiorentissima pace, protette dal generoso Gerone meravigliosamente vi prosperavano.

Fu allora che venue in fama Archimede, il di cui nome sarà, finche dura l'umana sapienza, di eterna gloria alla Sicilia. Teocrito, Mosco e Bione, principi della buccolica e pastorale poesia, erano nella corte del siracusano monarca accolti e carezzati; Sositeo aveasi acquistato chiaro nome nell'arte tragica e nella comica; Edilo e Posidippo brillavano nella poesia; Teodoro dettava un libro sulle cose militari : Filino da Agragante e Andrace da Panormo, ch'era pur medico valentissimo, rendevansi illustri scrivendo la storia; Scopa o Scopina da Siracusa coglieva fama d'inventore di macchine ingegnosissime; Filia da Tauromenio, era stimato architetto, e geometra velentissimo; ed è da credere che lo stesso Gelone, figliuolo primogenito del re, si esercitasse nelle seienze, imperciocché vediam avergli dedicato Archimede il suo trattato dell'Arenario, nel quale dissolvonsi i problemi più astrusi dell'aritmetica. E perché maggiormente apparisca quanto le arti fiorissero di quei tempi appo noi , ricorderemo la nave meravigliosa, ampiamente descritta da Ataneo (280), che Gerone mandò in dono al re Tolomeo, nella quale adoperaronsi Filia, Archia da Corinto, e lo stesso Archimede, il quale col soccorso dell' elica (forse argano) riusci a vararla nel mare. Non è dunque da meravigliare, se la fama di un tanto sovrano gloriosamente campeggiasse pel mondo tutto, e sc le statue, che innalzarongli i suoi figliuoli, e i Siracusani riconoscenti , venissero onorevolmente locate in Olimpia (281).

Pócide i Romani chbero il dominio della più gran parte della Sicilia, all'infoori di Siraccusa e del reame a Gerone soggetto, designaronla per la prima provincia della repubblica, ponendovi al governo un pretore per amministrar la giustizia e reggere le milizie, ed un questore per riscuotere i tribului (2842).

Doleva però altamente a Cartaginesi di aver ceduto così facilmente al possesso di un isola ch'era loro costata tanto sangue, e

tanti tesori, e lo stesso Amileare, ardendone di sdegno, proceurava di mantener sempre vivi gli antichi odi nell'animo de' eittadini, ehe a dismisura si acerebbero per essersi i Romani impossessati fraudolentemente della Sardegna (283). Frattanto l'impero degli Affricani sotto il governo pria di Amilcare, poscia di Asdrubale, stendevasi sempre più nella Spagna; di che grandissima gelosia sorgeva ne' Romani , i quali trovandosi in guerra eoi Galli, non osavano di palesarsi apertamente contro i Cartaginesi, bensì proecuravano con amichevoli pratiche di arrestarne i progressi. Ma la morte di Asdrubale, per cui Annibale giovine ancora di 25 anni venne al comando dell' escreito, fu il segnale della guerra. Impercioeché costui, che per esser figliuolo di Amileare succhiato avca col latte l' odio contro i Romani, e ancora bambino, giuratane vendetta sull'altare di Giove, non si tosto prese a governare le schiere, che volse nella mente la distruzione di Roma (284).

Non è del nostro argomento narrare gli avvenimenti di questa sanguinosissima lotta che, con la presa di Sagunto ed il passaggio dell'Ebreo, ebbe cominciamento: diremo soltanto che i Ro- 8. G. C. 119. maui temendo per la Sicilia inviarono in sua difesa il Console Tito Sempronio con due legioni, e 18 mila collegati. E quanto saviamente i Romani operassero, venne dimostrato dagli avvenimenti , avvegnaché non ando guari che Lilibeo , investita dagli Affricani, potè a grave stento risospingere gli assalitori (285). Il Consolo, che in questo mezzo era giunto in Sicilia, e di concerto con Gcrone movea alla difesa dell' Isola, poichè intese la vittoria riportata al Lilibeo dal pretore Emilio, volse le armi contro Malta, posseduta allora dagli Affricani, e dopo lieve contrasto recolla in suo potere (286). Ma riehiamato in Italia per opporsi al vittorioso Annibale, fu alla Trebbia compiutamente disfatto (287). Così trapassavano gli ultimi due anni dell' Ol. CXL, ed Annibale vincitore al Ticino, alla Trebbia, ed al Trasinieno, seorrea trionfante l'Italia, le di eui ultime speranze riposavano nella virtù di Fabio Massimo Dittatore.

Già cominciava la novella Olimp., quando due flotte cartagi- Olimp CXII. 1 nesi venivano l' una all' assalto di Lilibeo, e l'altra di Siracusa; e mentre Annibale trionfava in Canne, Ottacilio e Gerone contrastavano agli Affricani il possesso dell'intera Isola, a cui aspiravano. Me la morte del re venne à fattamente a turbare le coses della Sicilia, che con essa ne tramontarono le ultime glorie.
Già vecelho di oltre a 90 anni, e per la morte di Gelone, privo di figli maschi, volgeva nell'animo di deporre nelle mani

del popolo l'autorità, e fatto lo avrebbe senza le premurose richieste de' Siraeusani e le lusinghe delle sue figliuole Demareta ed Eraclea, che lo determinarono a disporre del regno in favor di Geronimo figlio dell'estinto Gelone. È perche essendo giovine di 15 anni, non era il nipote abile aneora a governare lo stato, affidonne la cura a 15 tutori , fra i quali Audronodoro e Zoippo tennero il primo posto(288). Moriva dunque Gerone dopo 54 anni di gloriosissimo regno, compianto e desiderato da' sudditi e dagli alleati. Semplice nel vestire, frugale nella mensa, usava egli le sue riechezze a beneficio de' sudditi e degli amiei (289). Saldissimo nella fede giurata ai Romani, e' serbolla sempre intatta e illibata eosì ne' tempi prosperi che negli avversi, e pereiò da costoro non solo vivente, ma benanche estinto, fu sempre in grandissimo onore tenuto (200). Appena asceso Geronimo al seggio dell'avolo, cambiossi dell'intutto l'aspetto di Siraeusa. La dissolutezza subentrò alla sobrietà: la crudeltà alla mansuetudine: e pereliè sen-

Le vittorie di Annibale, e la fortuna vacillante di Roma tenean fratatuto in pendente l'animo di Geronimo, se perdurar dovesse nell'antica alleanza, o se piegandosi s' tempi, accostarsi dovesse a' Cartaginesi. Ne unanime era su questa importante materia l'avviso de' suoi consiglieri ; imperciocebè Zoippo ed Andronodoro insistevano onde si volgesse a quest'altimo partito, frasone caldamente lo solleciava, perchè al primo si appigliasse. Però lo seoprimento di una congiura offerese i due cennati consiglieri il destro di disfarsi del savio Trasone, accusandolo autore della trama, per eui venne a morte dannato (292). Quindi mon più contrestato, prevalse l'avviso di costoro, ed il re, rotts l'antica fede si Romani, inviva si asoni messi ad Aunibale, il quale lle fede si Romani, inviva i suoi messi ad Aunibale, il quale lle

za ritegno e' potesse abbandonarsi allo smoderato suo vivere, congedati i tutori, non ammise a' suoi consigli, che i soli due zii, ed un Trasone, come coloro che facilmente alle sue turpitudini

si accomodavano (201).

tamente accogliendoli offeriva a Geronimo in premio dell'alleanza il dominio di metà della Siciliar nè di ciò questi soddisfacendosi, perchè qual nipote di Pirro pretendeva all'intero possesso del l'isola, voltosi al Senato di Cartagine, conseguiva l'immoderata richiesta. Coò venne formata l'alleanza, ed il re stanziò per questo atto sloale la perdita di se medesimo, e dell'innocente sua patria (205).

Mandava Annibale in Siracusa Ippocrate ed Epicide, cartaginesi per nascia, ma di origine siracusni, e a questi afidava il re il governo di una parte delle milizie, recandosi egli medesimo col groso dell' esercito in Leonzio. E mentre quivi vole per la mente mille future grandezze, cadea trafitto dal ferro de' conciunti.

Rintuonava nell'esercito il grido di libertà. Andronodoro affor- Olimpe CXLL 3 zavasi in Ortigia, e Soside e Teodoro, capi della congiura, correvano in Siracusa a sommuovere il popolo che giubilando della

morte dell' odiato tiranno, impugnava per affrancarsi le armi. Univansi i cittadini al nuovo giorno a deliberare nella piazza di Acradina. Ivi un Polinco accostatosi all'ara della Concordia. parlava con libera e moderata sentenza, esser liberi i Siracusani, conoscere però ognuno quanto le intestine discordie tornassero a danno della republica, doversi quindi adoperare prima le persuasioni, poscia la forza. Applaudiva il popolo, e Andronodoro, cedendo alla necessità, usciva di Ortigia, e sommettevasi al Senato (294). Riuniti i comizi, venivasi alla scelta de' pretori, fra cui aveano i primi posti Andronodoro, Dinomene, e Sapatro, gli ultimi de' quali crano stati nella congiura di Leonzio; ma non per questo quietava il popolo di Siracusa. Ippocrate ed Epicide, a' quali eransi accostati Andronodoro e Temistio, consorte di Armonia, figliuola dell'estinto Gelone, congiuravano contro il Senato, che avvertito della trama, ordinava che si uccidessero. A quest'atto movevasi il popolo prima alla pietà, poscia agli odi inferocendo contro i congiunti di Geronimo; e da questi trapassaudo al pentimento inualzava alla pretura Epicide ed Ippocrate, deliberazione fatale che all'ultimo eccidio trasse la siracusana città (295). Frattanto inchinando la miglior parte del popolo all'amicizia co' Romani, spedivansi messi al consolo Marcello, giunto allora in Sici-

Antich, della Sic. Vol. 1.

lia, per rannodare l'antica alleanza. Ne i fratelli cartaginesi osavan palesarsi apertamente contrari al comune volere, ma procuravano con modi subdoli, tener sempre viva la diffidenza del popolo verso il Senato. In questo mezzo gli ajuti chiesti dagli abitanti di Leontino porsero il destro al Senato di disfarsi d'Ippocrate e de' disertori romani, inviandoli a difesa di quella città; ma il Cartaginese mirando sempre ad intorbidare l'armonia fra Roma e Siracusa, appena videsi al comando di 4 mila soldati, diedesi a scorrazzare il pacse soggetto a' Romani.

Doleasi Marcello dell'intempestivo procedere, e chicdeva che si bandissero i due fratelli affricani dalla Sicilia; su di che Epicide, tenendosi mal sicuro in Siracusa, raggiungeva il fratello in Leonzio, ove i cittadini da' loro consigli sedotti, dichiaravansi apertamente indipendenti da Siracusa, e nemici di Roma. Poco durava la guerra: i soldati del consolo assalivano la città che facilmente recavano in loro poterc, sicchè Ippocrate ed Epicide ricovratisi in Erbesso, onde muovere i Siracusani contro Roma, spargevano ad arte di avere i soldati del consolo passati a fil di spada gli abitanti di Leonzio (206).

Era in questo mezzo giunto al fiume Mila un grosso di 8 mila Siracusani mandato in ajuto de' Romani. Or questi ingannati dalle false novelle, ricusarono di andare più oltre, onde fu forza a' loro

comandanti, Soside e Dinomene, di ritirarsi in Megara. Ma poichè conobbero la verità, impazienti di punire i calunniatori, volsero le armi contro di Erbesso, e mentre apparecchiavansi all'assalto, Ippocrate cd Epicide scorgendo inutile il resistere, rappresentaronsi spontaneamente alla vanguardia, composta di 600 Cretesi, commettendo alla lor fede la propria salute. Rispose il fatto oltre alle loro speranze; imperciocchè i Cretesi non solo, ma l'esercito tutto si mosse in lor favore; Soside e Dinomene abbandonarono il campo, ed Ippocrate ed Epicide entrando in Siracusa per una porta dell'Epipole alla testa de' rivoltosi, riuscirono, parte colla forza, parte colle parole, a sommuovere il popolo, che trucidati i Senatori e gli amici di Roma, commise il governo della città nelle mani de' due fratelli Affricani (297).

Poiché ebbe notizia Marcello delle cose avvenute in Siracusa, deposto ogni pensiero di pace, si volse tutto alle armi. Ed assalendo la città per mare e per terra sperava toato venirea al possesso (295). Ma un unomo straordinario sorgava in sua difesa. Archimede quel divino geometra di cui il nome suomerà sempe gloriose ed immortale, aveva fin dai tempi, in che fioriva Gerone, costruite macchine meravigliose adatte agli assalti non solo, ma ben ance alla difesa della città. E queste adoperate dal valentissimo geometra valsero per ben tre anni ad arrestare la fortuna de' Romani.

Livio, Polibio e Plutarco ei hau conservato di esse desertizion cotanto porteutose che semberan sorpassare i confini dell'umano pensiero (299). Le sue baliste lanciavano nembi di dardi ad una distanza straordinaria, e le catapathe una pioggia di pietre di smisurata grandezza. Che se i nemiei ad onta di si gravi pericoli avanzavansi ostinatamente verso le mura, trovavan quivi aperte spesse fertioje, donde con baliste minori eran laceri e morti, nè i colpi critavan d'altre catapulte, che a perpendicolo lanciavano nietre sulle loro teste.

Non meno infelice era l'assalto di mare, ove gli assediati songliande onormi massi di pietra e di piombo, riduevano in pezzi le sambache con grave strage degli assaltiori, i quali eran maggiormente straziati da certe mani di ferro, che dalle mura dirigevansi alle prore delle galee, ghermendole si fattamente che, prima in alto tirate, e poi rilasciate ad un tratto, piombavan le une sull'altre, e sporfondavan nel mare (500). Per le quali cose il consolo disperando di aver la città per assalto, pose l'animo a circondaria di severissimo blocco, e lasciatone il governo ad Appio prettore, mosse col resto dell'esercito a sottomettere le città, che parteggiavano apertamente per gli Affricani (501).

Gli avvenimenti di Siracusa avean risvegliato ne' Cartaginesi la Quae, CLULI, aperanza di posseder la Siellia. Imileone giunto in Eraelea con 25 mila fanti, 5 mila cavalli e 12 selefanti, affortificavasi in Agrigento, ed Ippocrate, lassito Epicide a difesa di Siracusa, useiva alla campagna con 10 mila pedoni e 500 cavalli, ponendo il campo

Frattauto Marcello, riavuto di queto Eloro ed Erbesso, e di viva forza Megara, avvicinavasi ad Agrigento, e quivi trovati gli Affricani non istimando opportuno dilungarsi gran fatto da Si-

al Castello di Acrilla.

racusa, tornava ordinato verso questa città, quando si avvenne nell'armata d'Ippocrate, che scomposta intendeva a piantare gli alloggiamenti, nè volendo dar tempo al tempo, assaliva i nemici. che colti all'improvviso, cedean di leggicri all'urto de' Romani, Perdė Siracusa in questo fatto 8 mila soldati, Ippocrate si ridusse ad Imilcone, e gli avanzi dell'esercito distrutto ricovraronsi in Acre(502).

Ciò non pertanto fervea maggiormente la guerra. Marcello riunivasi ad Appio, Imilcone ed Ippocrate piantavano il campo in riva all' Anapo; Bomilcare con 50 galee, entrava nel porto di Siracusa; e 3o navi Romano recavano in Panormo una nuova legione. Mentre dunque la guerra insanguinava l'Italia, più acerba

ancora infieriva nella Sicilia.

Venne in mente ad Imilcone sorprender lungo la via i Romani da ultimo arrivati. Ma poiche questi giunsero salvi a Pachino , si volse a riacquistare le perdute città. Morganzio, ove custodivansi i magazzini de' Romani, ed altre non poche città davansi volontariamente a' Cartaginesi, e lo stesso era per avvenire di Enna, munitissima per natura c per arte, se Pinario che ne aveva il governo, iucrudelendo su gli abitanti, serbata non l'avesse in potestà di quelli. Così tramontando l'Olimp. CXLI. Ippocrate ritiravasi in Morganzio, Imilcone in Agragante, cd il consolo al campo di Siracusa (503).

Surto il nuovo anno, Marcello astretto da un canto a raffrenare i progressi d'Ippocrate e d'Imilcone, nè volendo dall'altro desistere dall'assedio, applicava l'animo a distrigarsi per tradimento da questa difficilissima impresa, ma non perciò riusciva nel suo disegno, quando un caso fortuito gli offerse il destro di dar compimento alla guerra.

Militava per Siracusa un Desippo Spartano. Ora costui inviato per alcuni affari presso il re Filippo di Macedonia, cadde in poter de' Romani, e desiderando Epicide di riscattarlo ad ogni patto, si venne a certe pratiche, per le quali i Romani accostandosi più volte alle mura di Tica, là ove sorgeva la torre Galcagra, ebbero agio di avvedersi che la città da quel lato era meno che in ogni altra parte difesa. In questo un discrtore Siracusano diè notizia a Marcello di esser vicine le feste di Diana; e perché la

città era ridotta strema di viveri, il pretore aveva distribuito al popolo ed ai soldati gran copia di vino, onde supplissero colle beverie alle consucte gozzoviglie. Per le quali cose Marcello apparcechiate le armi, quando tempo a lui parve, inviò mille eletti soldati a guella fazione. Salivano i Romani inosservati l'indicata muraglia, ed uccise le guardic che avvinazzate giacevano immerse nel sonno, sconficcavano una piccola porta, e dato fiato alle trombe volgevansi ad assalire l'Epipoli, ove i siracusani sopraffatti dall'ebbrezza e dalla sorpresa precipitavano per quei dirupi incalzati ed uccisi da' vincitori; finchè fatto giorno entrava il consolo con l'escreito nella città, ed Epicide veggendo l'Epipoli caduta in potestà de' Romani, e se stesso inabile a più oltre difendersi, ritiravasi in Acradina. L'Eurialo però resisteva tuttavia all'urto de' nemici, ma dopo che Tica e Neapoli si resero a patti, Filodemo da Argo, che custodivalo, scendeva allo stesso partito. Così le difese di Siracusa eransi ridotte in Acradina ed Ortigia, e bastaron queste sole a tenere in forse per lunga pezza la fortuna di Roma.

Bomilicare intanto veniva con 100 galee in difesa della città ; milicone ed Ippocrate, riunite le loro forze, cransi posti a città pol lungo l'Auapo, e Marcello, diviso in 3 parti l'esercito, intendeva perché nuovi soccorsi non giungessero agli assediati. Mentre in questo modo procedeva lentamente l'assedio, i Romani si videro inspettatamente assaliti su tutti i punti. Ippocrate ed Imilicare attaccavano T. G. Grispino, che per l'assenza di Appio comandava una parte dell' esercito; Epicide, venuto fuori di Ortigia, correva sopra Marcello, e la flotta Cartaginese, avvicinatasi al lido, adoperavasi ad intercettare ogni comunicazione fra i due campi Romani. Ma prevalse finalmente la disciplina di questi, e di nemici venuero respinit.

Alla quale battaglia successero fazioni di minore importanza, na coll'avvicinaria dell'autunno si fattamente imperversarona le malattie, derivate dalle pestifere esalazioni delle acque stagnanti presso l'Anapo, che trasmutatesi in aperto contagio desolavano cou frequentissime morti ambo gli eserciti, inficerendo vieppiù sopra coloro che stanziavano nell'aperta campagana.

Periron di questo contagio Imileone ed Ippocrate; i Siciliani Antich. della Sic. Vol. 1. ritiravansi ne' vicini castelli; i Romani nelle città loro soggette, e Bomilcare recavasi in Cartagine a sollecitare novelli soccorsi.

Già ritornava l'Affricano con 130 galee, e 70 navi cariche di vettovaglie: alla quale novella rincuorati i Siracusani insistevano uella difesa. Ma i venti contrari impedivano a' Cartaginesi di sormontare il Pachino. Per la qual cosa Epicide, impaziente del loro arrivo, recavasi presso Bomilcare, ed in buon punto giungea : imperciocche questi, scuorato dalla ostinazione de' venti, era in sul punto di tornare a Cartagine. Soprastette ciò non pertanto mosso dalle preghiere di Epicide; ma il Consolo, considerando di qual pondo fosse la guerra che gli soprastava, mosse colle sue navi alla volta de' nemici. Erano già a fronte le flotte rivali, e la sorte di Siracusa perdeva sul mare, quando Bomilcare evitando lo scontro de' Romani fuggiva in Taranto, ed Epicide disperando della salute di Siracusa ricovravasi in Agragante. Così i Siracusani abbandonati dal capitano e dagli alleati, e privi di sussistenza, scendevano agli accordi.

Stipulavasi dunque che tutto il paese venisse in potestà di Roma, ma conservassero i cittadini i loro beni, la libertà, ed il dritto di governarsi colle proprie leggi. A più dure vicende però serbava il destino la misera Siracusa; perciocchè mentre i nuovi pretori segnavano al campo del Consolo le cose pattuite, i discrtori Romani, e i soldati stranieri malcontenti dell'accordo, levaronsi a tumulto, e messi a morte i prctori, scelsero nuovi capi

accingendosi a respingere gli assalitori.

Era fra questi uno spagnuolo per nome Merico, il quale, sedotto dalle promesse di Marcello, introdusse col favor della notte, una presa di soldati Romani in Acradina che all'improvviso scagliaronsi su i rivoltosi. A quell'orrendo trambusto accorrevano i soldati posti a guardia di Ortigia, che perciò rimasta priva di difensori, veniva facilmente in potere del Consolo. Così uccisi e fugati gli autori della rivolta, i miseri Siracusani rendevansi a discrezione, chiedendo salva la vita. E questa sola fu loro concessa, che del resto venne la città abbandonata a durissimo sacco nel bollorc del quale perì, contro il divieto del Consolo, il grande op CXLIII. Archimede. Così cadde Siracusa, e con essa rimase del tutto prostrata la gloria, la prosperità e la potenza della Sicilia (304).

Agragante però, in mezzo a tante sventure, resisteva ancora incuorata e sostenta dalla presenza di Epicide e di Annone, a' quali erasi accostato un Mutine, capitano di ventura di altissimo none, con un grosso di cavalleria numida. E poco felico torno a Marcello il primo scontro ch'ebbe con essi all'Imera, ma essendo lontano il Numida, Annone, che contro il divieto di costui, volle assalire i Romani, reatò pienamente disfatto ed astretto a ricoverari in Agragante.

Non era però concesso dalla sorte a Marcello il recare a com- ""
pimento la guerra della Sicilia. Chiamato in Roma ad altri destini vi ricevea gli onori dell'ovazione, ed accusato poscia di sevizie contro i Siciliani, trionfava de' suoi nemici, e generoso li
peredonava. E' non sembra però che prive dell'intutto di fondamento fossero le loro doglianze; perciocche noi vediamo che eletto
consolo per la quarta volta, non a lui, ma al suo collega Levino
fu commesso l'incarico di por termine, con l'acquisto di Agragante, alla guerra di Scilia. In questo mentre non lasciavano i
Cartaginesi di adoperarsi con ogni aforzo a turbare le cose de'
Romani, e malgrado della perizia del pretore M. Cornello, rimasto al governo dell'esercio, alcune città eransi loro accostate,
e fra queste blia, Magella e Morganzio, che poscia riconquistata
fu data in premio a Merico.

Però la gelosia di Annone verso il prode Mutine diè l'ultimo suspettua, crollo agli affari degli Affricani. Imperiocochè vedendosi costuti. <sup>6,6,2,4,6,6</sup> chi in ingiustamente privato del comando de' suoi Numidi' concertossi col consolo Levino, ed aperta una delle porte di Agragante, vi introduse i Romani. Gravisima fu allora la strage; tutti i Cartaginesi ed i Siciliani ch' erano al loro soldo messi a fil di spada, i più ragguardevio cittadini dannati all' ultimo supplizio, il popolo venduto dl'incanto, e le cose più preziose inviate a Roma.

Annone, ed Epicide fuggirono sopra una piccola barca, e le città ribellate ridotte nuovamente all'ubbidienza della republica romana, resero compiuto il conquisto dell'Isola (505).

Surse allora una nuova provincia, cui diedesi il nome di Siracusana, governata al par di quella del Lilibeo da un pretore c da un questore. Ebbero le città un Senato con un corpo decurionale preseduto da due, cinque, o dieci magistrati, per reg-

gere le cose pubbliche; ma non tutte soggiacquero ad una medesima sorte; perciocche alcune furon dichiarate di condizione latina, altre libere e franche, talune col diritto di cittadinanza, ed altre in fine collegate (306); denominazioni, dalle quali derivarono onori e privilegi diversi.

Conservossi la legge Geronica; però nuovi e più onerosi tributi vennero ad aggravare la sorte degli agricoltori e de' possidenti, or più ed or meno infelici secondoché portava l'ambizione e l'ingordigia de' governanti. Ne valeva che fossero in Roma i patroni delle diverse città scelti sovente dalla classe de' Scnatori. Imperciocche la voce loro non bastava a difenderli dall'ingiustizia de' reggitori, e dalla prepotenza de' cavalicri Romani, i quali, come a terra di conquista, venivano ad invadere le ricchezze e

le proprietà dell'isola nostra.

In questo modo la Sicilia serva di Roma, spogliata delle sue dovizie, e per le continue guerre ridotta scema di abitatori, cessò di figurare nelle pagine della storia. E se talvolta noi la veggiamo ricordata dagli scrittori, o come il punto onde mosse Scipione a soggiogare Cartagine, o per le infelicissime guerre servili che vieppiù la desolarono, o per le dilapidazioni di Verre, o finalmente per le guerre quivi combattute fra Sesto Pompeo ed il fortunato Augusto, pure queste scarse memorie non giovano che a mostrarci vie più lo stato umile ed abbietto in che, per non più risorgere, ell'era da tanta gloria miseramente caduta. Che se suddita prima della repubblica, e poi dell'impero Romano, ed or più or meno conculcata, secondoché portavano i tempi, traea la Sicilia umile ed oscura la sua esistenza, non manearono però uomini sonimi a rischiararne il nome coll'opera del loro ingegno. Lucio Manlio Soside da Catana fioriva nell'oratoria, ed era da Cicerone tenuto in gran pregio (307); Sofoele da Agrigento, Filino da Erbita , Antemone da Centuripe , Diodoro Trimarchide da Siracusa, ed Euca da Alesa, arringavano valorosamente in Roma contro Verre la causa degli agricoltori Siciliani (508); Furio da Eraclea, danuato a morte da quell'empio pretore, scriveva per se medesimo un'aurea difesa (500); Tito Aufidio era autore di un libro intorno all' anima (310); Nicone da Agrigento fioriva nella scuola di Asclepiade (311). Sesto Clodio dettava in Roma l'eloquenza greca e latina, ed alla sua scuola addottrinavasi il famoso triumviro M. Antonio(312), Cecilio da Calacte scrivea sotto Augusto sull'eloquenza sublime, e sugli avvenimenti della Sicilia(313), e ne' tempi medesimi Ninfodoro da Siracusa fioriva nella storia, e nella geografia(314). Apuleo Celso da Centuripe, celebratissimo medieo, e Lupo poeta, erano i primi a scrivere in latino sotto l'impero di Augusto (315). Filonide da Catana avea grido di famoso Oftalmico, ed era precettor di Paccio Antiocheno, che viveva al tempo di Tiberio (516). Alcimo avea nome di famoso storico sotto il governo di Vespasiano e di Tito (317), e nella stessa epoca fioriva Eumaeo, celebratissimo musico, ed autore della Periegesi (318). Giulio Frontino anch' egli Siciliano, siccome eredesi, componeva due libri su gli acquidotti di Roma, regnando Nerva (319). Tito Giunio Calpurnio cra celebrato buccolico al tempo di Caro: Flavio Vopisco da Siracusa scriveva la storia Augusta: Giulio Firmico Materno dettava un libro sull'Astrologia, e sull'errore delle profane religioni, dirigendo l'opera sua agl'imperatori Costanzo e Costante. E per tacer di tanti altri, che lungo sarebbe il ricordare, nomineremo in ultimo il solo Diodoro, che per eccellenza venne detto il siculo: il quale imprendendo a scrivere la storia universale di tutti i popoli, da' tempi più remoti fino all'età in cui viveva, mostrò qual vasto e gagliardo intelletto sortisse dalla natura; quindi è sommamente da compiangere la grave perdita, che ha fatto il mondo, della più parte de'libri che la sua storica biblioteca componevano. Ció non pertanto da quello che si possiede, pienamente conoscesi la grande sapienza di Diodoro, il quale insieme ad Empedocle e ad Archimede mostrera sempre alle genti qual tempra di nomini ha dato, e può dare la Sicilia.



Antich. della Sic. Vol. 1.



# QUADRO COMPARATIVO

### DE NOMI ANTICHI E MODERNI

### DELLE CITTÀ FIUMI E MONTI

#### DELLA SICILIA.

| BOOM ANTICEE      | NOME MODERATE                                       | NOME ANTICME                      | NOME MODERNI                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| A .               |                                                     | ALYCIA                            | fra Eotella e Lilibeo,                           |
| ABACÆNUM          |                                                     |                                   | tuale Salemi.                                    |
| ABOLLA            | . vicino Avola.                                     | ALUNTIUM                          | sul monte di S. Fra-<br>tello un miglio lon-     |
|                   | ACREMONTE pres-<br>so Palazzolo.                    |                                   | tano dal comune di<br>tal nome                   |
| CRILLA            | . Città d'incerto sito tra<br>Acre ed Ibla forse la | ANASELUM                          | REGALBUTO.                                       |
| ADRANO VICUS      | Forza d'Ayrô. ADRAGNA casale vi-                    | AMESTRATUM aire MU-<br>TISTRATUM. | città nel sito dell'odier-                       |
| DRANUM vet HADR.  | cino Sambuca.                                       | ANCYBA SEU ANCRI-                 | na MISTRETTA.                                    |
| NUM               | . ADERNO'.                                          |                                   | d'incerto nito tra Gir-                          |
| ADRIX             | . nell'agro Siracusano.                             | APHANNE                           | genti e capo Bianco.<br>castello d'incerto sito. |
| EGESTA sel SEGEST | 'A sul monte Barbara a<br>3 miglia da Galata-       | APOLLONIA                         | d'incerto sito e forse<br>l'attunic POLLINA      |
| EGINORA           | . città d'incerto sito for-                         | AQUILIA                           | ACI REALE.                                       |
| EGITHALLUS aice   | se la stessa che Jete.                              | ARBELA                            | d'incerto sito.                                  |
|                   | . CAPO S. VITO                                      | ASSORUM                           | . ASARO.                                         |
| ETNA anten ÆTNO   | E-                                                  | ATABYRIUM                         | città d'incerto nito.                            |
| SIA post INESSA   | presso Licodia de' Mo-<br>naci alle falde del-      | 1                                 | В                                                |
| AGATHIRNUM        | l' Etna al capo d'Orlando, ove l'attuale S. Marco.  | BIDIS oppidum                     | BIDINI 15 miglia                                 |
| AGRIGENTUM        | . GIRGENTI.                                         | BIDOS aire BIDIUS.                | all'occaso di Siracusa                           |
|                   | S. FILIPPO D'AR-<br>GIRO'.                          | BRIGINIA                          |                                                  |
| KLÆSA             | . a S. Maria delle Palate<br>sulla sponda sinistra  |                                   | di Lecotino.                                     |

| NOME ANTICHE        | MONE MODERNE                                     | NOME ANTICHE      | NOME MODERNS                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| C                   |                                                  |                   | E                                                |
| CACYRUM             | di sito incerto.                                 | ECHETLA           | . nel sito della distrutta                       |
| CALACTÆ             | CARONIA.                                         |                   | Ocehiolà vicino il mo-<br>derno Gran Michelo.    |
| CALLIPOLIS          | presso Mascali.                                  | EIZELUS           | . di sito incerto.                               |
| CALVISIANA aeu CAL- |                                                  | ELCETHUM          | . di site incerto.                               |
| VINIANA             | forse l'attuale COMI-<br>SO.                     | ELORUM sice ELORU | S alla torre detta Siù in                        |
| CAMARINA            | un miglio o mezzo a<br>levante dello scaro       | ELYMA             | nel sito detto Don A-                            |
|                     | delli senglitti in quel<br>sito che oggi dicesi  | ENGIUM            | . città di sito incerto.                         |
| CAMICUS             | CAMERANA.<br>nel sito più elevato di             | ENNA              | . CASTROGIOVAN-<br>NI.                           |
| CAPITIUM            | Girgenti.<br>CAPIZZI.                            | ENTELLA           | i ex feudo del Vac-                              |
| CASMENÆ             | sull'altura del moder-<br>no Scieli.             | ERBESSUS          | carizzo.<br>. forse il moderno co-               |
| CATANA              |                                                  | ERBESSUS          | mune delle Grotte nella vallo Pantalica.         |
| LONIANA             | di sito incerto forse vi-                        | ERCTA             | . castello sul Moste Pel-<br>legrino.            |
| CENTURIPÆ           | cino Pietraperzia.<br>CENTORBI.                  | ERGETIO           | . città marittima d'in-                          |
| CEPHALOEDIUM        |                                                  | ERYCE             | . città situata sul monte<br>Catalfaro o Calutal |
| CETARIA             | PELLO.                                           | ERYX              | fero.                                            |
| COTYRGA             | di sito incerto.                                 |                   | . città mediterranea di                          |
| CRASCRIUM           | di sito incerto.                                 |                   | incerto sito.                                    |
| CRASTUS             | probabilmente sul mon-<br>te, che, dicesi ancora | EUBOEA            | . LICODIA nel τal di<br>Noto.                    |
|                     | Caztro nel territorio<br>di Lercara li Fusi.     |                   | G                                                |
| CUPA                | città d'incerto nito.                            | GALARIA sice GAL  |                                                  |
| CYDONIA             | città d'incerto sito.                            | RINA              |                                                  |
| ·. n                |                                                  | GALATA            | . GALATI nella sping-<br>gia di Messina.         |
| DREPANUM            |                                                  | GELA              | . forse LICATA.                                  |
| DYMATHUM aim SY.    |                                                  |                   | н                                                |
|                     | forme REGALBUTO.                                 | HALYCLE siveALYCL | E vicino Salami                                  |

| BOMS ANTICHE                         | NOME MODERAL                                     | NOME ARTICMS       | NOON MODERNS                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| HERACLEA antea MA<br>CARA et MINOA . |                                                  | INESSA post ÆTNA . | falde dell'Etna.                             |
| HERBITA                              |                                                  | INYCUM             | paese dei Sicani, ma                         |
| DERBULA                              |                                                  |                    | probabilmente vici-<br>oo l'odierno Menfrici |
| HERGENTIUMarcoSER                    |                                                  |                    |                                              |
| GENTIUM                              | eittà luogi 4 miglia al-<br>l'oriente da Termini | LAURA              | -                                            |
|                                      | e propriamente nella<br>pianura di Bonfor-       | LEGUM              |                                              |
| RIPPANA                              | nello.<br>. città d'incerto sito, ma             | LEONTINI           |                                              |
| HYBLA MEGARENSIU                     | forse vicino Prizzi.                             | LILYBOEUM          | . città nel sito ove è in                    |
|                                      | ot<br>. città due miglia distan-                 | LONGARICUM sine LO | oggi MARSALA.                                |
| MOU MEGARA                           | te da Augusta vicino                             | CARIGUM            |                                              |
|                                      | Melilli.                                         | 7                  | Vf                                           |
| HYBLA MAJOR                          | città nella campagna                             | MACARA inde MINO   |                                              |
|                                      | di Catania e forse<br>vicino Paternò.            |                    |                                              |
| EVEL CERT                            | città d'incerto sito, ma                         |                    | . città al Capo Bianco.                      |
| DIBLA HEREA                          |                                                  | MACARINA           | città d'incerto sito, ma                     |
|                                      | posts tra Calvisiana<br>ed Acre.                 |                    | forse vicino all'odier-                      |
| EVBLA CALEGEA                        | eittà d'incerto sito, ma                         |                    | no MAZARINO.                                 |
| minora ammora .                      | nell'agro di Gela.                               | MACELLA            | eittà d'incerto sito, ma                     |
| HYCCARA                              | città posta nel sito det-                        |                    | non lungi da Sege-                           |
| mrooman                              | to Garbolongi o mu-                              | i                  | sta, e forse sulla roc-                      |
|                                      | ro di Carini o pro-                              | l .                | ca di Busammara, s                           |
|                                      | priamente in riva al                             |                    | nl Macellaro.                                |
|                                      | mane ov'è la torre                               | MACTORIUM          | . città d'incerto sito, ma                   |
|                                      | della fonnara                                    |                    | sopra Gela.                                  |
|                                      |                                                  | MAGELLA            | . città d'incerto sito tra                   |
|                                      | I                                                | MAMERTINA ontea    | Morganzio ed Ibla.                           |
| ICHANA                               | città vicina al promon-                          | ZANCLE of MESSAN   | E MECCINA                                    |
|                                      | torio Pachino, e pro-                            |                    |                                              |
|                                      | babilmente nelle ter-                            | MAZARUM            | eastella ed emporio de                       |
|                                      | re dette di Sun Lo-                              |                    | Schumtini oggi                               |
|                                      | renzo.                                           |                    | MAZZARA.                                     |
| JET.E eire JATUS .                   | . città sel mente Jato .                         | MEGARA             | . città nel tita dell' o                     |
|                                      | ov'è la chiesa di S.                             |                    | diema AUGUSTA                                |
|                                      | Cosagueo , oesia S.                              | MEGARSUS           | . città d'incerto sito.                      |
|                                      | Cosmo e Damiano                                  | MEN/E.             | . città nel sito dell'odier                  |
| INDARA                               | . città d'incerto sito nel                       | 1                  | on MINEO.                                    |
|                                      | paese the Sicani.                                | MENDE              | and the contract of                          |
| IMAGRARA                             |                                                  |                    |                                              |

| NUMB ADTREET                 | NORE MODERNE                                                       | NOME ANTICHE       | нови можнали                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Note, e nel sito dette                                             | NOÆ                | . eittà d'incerto sito.                                                         |
| MERUSIUM                     | la Mendola.<br>. eittà d'incerto sito, ma                          | NOMÆ               | . città d'incerto tito, me<br>vicina ad Amestrato.                              |
|                              | distante 70 stadj, 9<br>miglia da Suneusa.                         | NONYMA             | . città di sito incerto.                                                        |
| MESSANE vide MA-<br>MERTINA. |                                                                    |                    | 0                                                                               |
| MINOAride BERACLE            | ١.                                                                 | OLULIS . ·         | no castello di So                                                               |
| MISCERA                      | . città d'incerto sito.                                            |                    | lanto.                                                                          |
| MORGANTIUM                   | gia dell'Agnuni nell<br>golfo di Catania.                          | OMPHACE            | . castello poi detto Co<br>mico nella rocca d<br>Agrigento.                     |
| MORGINA                      | . eittà d'incerto sito.                                            |                    | P                                                                               |
|                              | . nell'isola di S. Panta-<br>lcone.                                | PALICA             | . città presso il lago de<br>Palici.                                            |
| MOTYCA size MOTU             | , cità l'odierna MODI-                                             | PANORMUS           | . città PALERMO.                                                                |
| MOTIVE M                     | CA castello nella campa-                                           | PAROPUS            | , città di sito incerto.                                                        |
| MOTION                       | gna degli Agrigen-<br>tini, a forse nel sito<br>dell'odierna Naro. | PARTHENICUM        | <ul> <li>città nel sito più eleva<br/>to dell'odierno Pa<br/>tenico.</li> </ul> |
| MUTISTRATUM vide I           | eeu outerna 16110.                                                 |                    | città d'incerto sito.                                                           |
|                              | . castello nel territorio                                          | PETILIANA vide NIX | Α.                                                                              |
| MUTISTRATUM                  | di Grecamo nel sito                                                |                    | eittà d'incerto sito.                                                           |
| MYLE                         | detto Pitirrana città oggi MELAZZO.                                |                    | . , sito tra Agrigento e P.<br>lermo.                                           |
|                              | N                                                                  | PHALARIUM          | cantello di sito incre<br>to, ma probabilment                                   |
| NACONE aice NAONI            | E. città di sito iocerto,ma                                        |                    | sul moote detto del                                                             |
|                              | prohabilmente sul                                                  |                    | Guardia 5 miglis s                                                              |
|                              | moote che appellasi<br>tuttavia Naone vici-                        |                    | l'oriente da Licuta<br>due da Falconara                                         |
|                              | no Piazza.                                                         | PHINTIA            |                                                                                 |
| NAXUS                        | . città posta al Capo<br>Schisò.                                   | PHINTIA            | probabilmente ov                                                                |
| NEETEM                       | . città l'odierno NOTO.                                            | PHILOSOPHIANA (    |                                                                                 |
|                              |                                                                    |                    | città d'incerto sito, n                                                         |
| NIXA postes PETILI           |                                                                    | 1                  | non lontana da Pia                                                              |
| NA ;                         | na Caltanimetta.                                                   |                    | sa.                                                                             |
| NIVA                         | na Caltanissetta.                                                  | PIACUS             | città d'incerto sito.                                                           |
| MAA                          | no fiume di Nisi.                                                  | BUNTE              | eittà d'incerto sita.                                                           |

| POMI APPICAL FORS MODERNS                                                                                | NOME ANTICHT NOME MODERNS                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s                                                                                                        | THERMÆ SELINUNTLÆ SCIACCA                                                                                                 |
| SCHERA città. Se ne redon<br>nvanzi sul monte d<br>to de' Carelli vic<br>CORLEONE.<br>SCIRTHEA nel SCRI- | CIA size TIRACIN/E. città vicino Palica.  TISSA                                                                           |
| T.E.A                                                                                                    | lesi gent trovant ripeccioni comune di S. Anna vicino Caltabellotta.  TROTILUM esità situata alla focc del fiume Pantagio |
| SEGESTA sets EGESTA sul monte Barbaro.                                                                   |                                                                                                                           |
| SELINUS ella terra de' Puli<br>SEMELLIS sice SEMEL-                                                      | ri. TYNDARIS città sul moote a capo<br>Tonnaro pressoPalti.                                                               |
| LIO città d'incerto pito.                                                                                | x                                                                                                                         |
| SERGENTIUM vide<br>HERGENTIUM.                                                                           | XIPHONIA città al capo delli Moli-<br>ni, o vicino l'odierna<br>città di ACI REA-                                         |
| SOLUS sice SOLUNTUM città sul monte (<br>TALFANO.<br>STYELLA castello vicino ad I                        | XI/THIA eitth d'incerto sito, forse                                                                                       |
| Megara.<br>STYLPA città o castello di :                                                                  | nito Z.                                                                                                                   |
| SYMETHUS vide DYME-<br>THUS.                                                                             | ZANCLA post MESSA-<br>NA et MAHERTINA. MESSINA.                                                                           |
| SYRACUSÆ città SIRACUSA                                                                                  | FIUMI                                                                                                                     |
| T                                                                                                        | A .                                                                                                                       |
| TALARIA città mediterranea<br>nito incerto.                                                              | sive ASSINO F. FREDDO.                                                                                                    |
| TAPSUS                                                                                                   | se il Dirillo non loo                                                                                                     |
|                                                                                                          | toto ne removie                                                                                                           |
| TAVACA size TABAS, città d'incerto sito.  TAUROMENIUM città TAORMINA                                     |                                                                                                                           |
| TERBETIA città di sito incerto                                                                           |                                                                                                                           |
| TERONE città d'incerto sito.                                                                             | ACRAGAS F. DRAGO.  ADRANIUS F. di Ademb.                                                                                  |
| THERMÆ HIMEREN-                                                                                          |                                                                                                                           |
| SES città di TERMIN.                                                                                     | ACRILLA F. AGRO.                                                                                                          |

| NOMI ANTICHE                   | BOM MODERNE                                                                                                           | NOWS ANYIOM          | NOME MODERNE             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| ALABUS                         | F. CANTARA.                                                                                                           | ENISIS               | F. DI NISI.              |
| ALESES                         | F. di Pittineo.                                                                                                       | ERINEUS out ERINES.  | F. MIRANDA.              |
| ALBA sice ALLABA.              | . F. MACASOLI.                                                                                                        | ERYCE per ERICA      | F. S. PAOLO.             |
| ALPHEUS                        | F. Favoloso che suppo-<br>nevasi in quel luo-<br>go che oggi denomi-<br>nasi occhio della Zi-<br>lia nel porto di Si- | GELA set GELAS       | F. di Terranova.         |
|                                | racusa.                                                                                                               | FACELINUS cofMELAS   | F. NUCITO.               |
| NA                             | E F. GIUDICELLO.                                                                                                      | . н                  |                          |
| ANAPUS                         | . F. ANAPO.                                                                                                           | BALICUS              |                          |
| ASSINARUS pel ASIN             | A. P.PALCONARA o di                                                                                                   | BALYCUS site LYCUS   | o di Salemi. F. PLATAVI. |
| aco                            | Note.                                                                                                                 | BELICON              | F. di Oliveri.           |
|                                | В                                                                                                                     | HELORUS              | F. TELLARO ABI           |
| BATRIS                         | . F. JATO.                                                                                                            | BIMERA [Heridionalie |                          |
| CACYPARIS                      | -                                                                                                                     | HIMERA septembriona- |                          |
|                                |                                                                                                                       |                      |                          |
|                                | . F. DELLE CANNE.                                                                                                     | HIPPARIS             |                          |
| CHRYSAS                        |                                                                                                                       | MINIEM               | F. MAULI o di Re         |
| CRIMISUS nost SC.              |                                                                                                                       | HYPSA                | F. BELICI.               |
|                                | S. F. SAN BARTOLO-<br>MEO nella porte su-                                                                             | BYPSA                |                          |
|                                | periore, e nella infe-                                                                                                | 1                    |                          |
|                                | riore dicesi fiume<br>FREDDO.                                                                                         | ISBURUS              | F. di Caltabellotta.     |
| CYAMOSORUS pel CI<br>MOSORUS   | A-<br>. F. SALSO presso                                                                                               | ,                    |                          |
|                                | l'Etna.                                                                                                               | LISSUS               | . F. di Lentini.         |
|                                | E                                                                                                                     | LONGANUS             | F. di Costro-Reale.      |
| ELEUTHERUS col<br>LEUTHERIUS., | . F. della Bogheria o                                                                                                 | 1                    | -                        |
| FLICON and HELICO              | Ficarazzi. N. P. di Olivari                                                                                           | MAZARA sice MAZA     |                          |

# (81)

| MONALIS . F. di Seidi. MULLIS . M. vicino Giognoli. CAPALINIS . M. vicino Giognoli. CAPALINIS . M. MUSCIBELLO. CAPALINIS . M. MUSCIBELLO. CAPALINIS . M. M. S. CAGOLORI. CAPALINIS . M. | NOME ANTICES NOME MODERNS                                                     | HOME ANTICES NOW! MORESTIT                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORTHUS   P   ORTO   ORTHUS   P   ORTO   ORTHUS   P   ORTO   ORT   | NUS                                                                           | A ATABYRIS M. vicino Girgeoti.                                                                                                                              |
| PACHINGOS   Game Circuit dist, na probabilentes il in la me di S. Lucis.   PATHAGIAS   Path Paterioris   PATHAGIAS   Path Paterioris   Path Path Path Path Path Path Path Path                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | di Calatabiano.                                                               |                                                                                                                                                             |
| APHRITUS . P. PAPHAFTO TORPAX . use de la besei de des formais l'inne de la formais de | PACHYSOS fiume d'incerto sito, ma<br>probabilmente il fiu-<br>me di S. Lucia. | ECNOMUS                                                                                                                                                     |
| SCAINSOR ede CU- MISIS SELINIS . P. MADUUI. SINDIS side CINIUSUS. SSENIS . P. di Herodo. SYNETHUS . P. di Herodo. SYNETHUS . P. di Herodo. SYNETHUS . P. di Actor di Cabro nia. TERIAS . P. di S. Lemardo. TIRINISSIS . P. di Recordo. TIRINISSIS . P. di Terraio. TARROMENTANE . Section de la Cabro di C | AFIRETUS                                                                      | EURACUS. M. di Termini, o d<br>S. C.ALOGERO.<br>EURYALUS. Collion MONGIBEL<br>LESI.<br>HERÆI. catena di monti d<br>Fiazza nino a Nove<br>ra, ove si uniscon |
| Clarectia e di Galeria   TERIAS   F. di S. Leonarda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MISUS SELINUS                                                                 | mo.  HYBLÆI. Monti dietro Melili fa Lentini o Siracum MINERVÆ. Colle misservale in Gu genti.  MILENSES FAUCES. Colle S. Rizzo.                              |
| THERMISSUS . P. d'incerte site.  THERMITANUS siese THERMITANUS siese THERMISSUS . P. di Termini. THERICS . P. di Pauli.  TAURONS. Morté d' Termini. TAURUS . Morté d' Termini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giarretta o di Cata-<br>nia.                                                  | PELORUS Catema di Monti che da<br>Taormina vanno alla                                                                                                       |
| THERMESEUS F. di Termini.  TIMETUS F. di Patti.  TAURUS Monte di Termini.  TAURUS Monte di Termini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | THERMISSUS F. d'incerto sito.                                                 |                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THERMESÆUS F. di Termini. TIMETUS P. di Patti.                                | FAUCES M. ov'è il castello d                                                                                                                                |

| BOMS ASTRONS                 | NONE MODERAR                                       | BOSE ANTICHE                     | NOM MODERAL                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| TEMENITES                    | . Colle di Belvedere.<br>M. di Castro-Beale e      | DASCON SINUS                     | MILOCCA.                                      |
|                              | di Melecco                                         | ERYCINORUM PORTUS                | Porta di Trapani.                             |
| TORUS                        | . Colle tra Cirgenti ed<br>Eraclea presso la ter-  | LILYBOEL PORTUS                  |                                               |
|                              | ra di Renlmonte.                                   | LONGUM and PROMON-               | LOGNINA di Siraru-                            |
| PROMONTO                     | ORII E LIDI                                        | Lemanus cusus                    | sa.                                           |
| ÆGITHALLES P                 | . CAPO S. TEODO.                                   | MECABENSIS SINUS                 | ed il monte Erice.                            |
| ACATHYRNUM P                 | . CAPO D'ORLANDO                                   | MYRTORUM STATIO .                | i i                                           |
| AGATHYRSUS P                 |                                                    | NAULOCHUS SINES                  |                                               |
| ACER CYARTIS P<br>ARCENNUM P | . LONGARINO E CU-<br>BA in Sirucusa.               | NOUSTATHMUS POR-                 | FONTANE BIAN-                                 |
|                              |                                                    | OANUN of FLUMEN                  | CHE.                                          |
| DREPANUM P                   | . C. ITALA sotto il                                | STATIO                           | FRASCOLARI.                                   |
| LILYBOEUM P                  |                                                    | PACHYNUM PORTUS.                 |                                               |
| LONCUM P                     |                                                    | SECESTANUS SENUS.<br>SYRACUSARUM | Golfo di Cartellamma-<br>re.                  |
| PACHYNUS P                   |                                                    | PORTUS MAJOR                     | Boots Counts                                  |
| PELORES P                    | . C. TORRE DI<br>FARQ.                             | PORTUS MINOR                     |                                               |
| PLEMMYRIUM, P                | . C. MARSA OLI-                                    | THAPSUM STATIO .                 | MAGNISI penisola.                             |
| PULCRUN LITUS                | . Spingyia di Caronia.                             | TROGILUM PORTUS                  |                                               |
| TAURUS P                     | . C. S. CROCE.                                     | TROTHLUMon/CASTEL                |                                               |
| ULYSS.EUM P                  | . CAPO MARZA                                       | ULYSSIS PORTUS                   | LOGNINA di Catania                            |
| XIPHONIUM P                  |                                                    | ULYSSIS PORTUS                   | Seno di mare tra capo<br>Pattaro e Terranova. |
|                              | NI E GOLFI                                         | TORIUM STATIO.                   |                                               |
|                              | . Colfo tra le isole rul-<br>caniche e la Sicilia. | LA                               | GHI                                           |
| AGATHYBSUMSTATI              | O CAPO D'ORLANDO                                   |                                  | . Lago di Camergna.                           |
| CARIBDIS PRETUM.             | FARO di Manda                                      | I Committee Lines .              | . me or consession.                           |

COCCANICUS LACUS . L. di Terranova.

PERCUSA LACUS. . . L. PERGUSA.

PALICORUM LACUS . NAFTIA

RERCULEUS LACUS . Biviere di Lentini.

CARIBDIS PRETUM. . FARO di Messina.

CAUCANA PORTUS. . SCALAMBRA.

CEPHALOEDIS STATIO CEFALU:

CETARIA STATIO . . SCOPELLO.

NOBE ASSESSE

SOMI MODERNI

#### ISOLE

| ģ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PHORBANTIA                   | LEVANZO                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ÆCUSA                        | FAVIGNANA.                  |
| S and | HIERA sive SACRA             | MARETTIMO.                  |
| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ERICODES sine ERICUSA        | ALICURI.                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PHOENICUDES size PHOENICUSA. | FILICURI.                   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIDYME                       | SALINE.                     |
| 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | THERASIA post VULCANIA sice  | VULCANO                     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MELINGUNIS post LIPARA       | LIPARI.                     |
| = #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HICESIA                      | PANARIA.                    |
| DICLE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | DATTILLO                    |
| 27700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HEVONYMOS                    | LISCA BIANCA.               |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HERCULEA                     | BASILUZZO.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | FILANURI.                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STRONGYLE                    | STROMBOLI.                  |
| ń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOPADUSA                     | LAMPEDUSA.                  |
| S<br>TEANOR<br>SCLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LABENUSA                     | LA LENUSA.                  |
| ž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SCOLA                        | SCOLA.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSSURA sice COSSYRA         | PANTELLARIA.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | USTICA                       | USTICA.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OSTEODES                     | Isoletta vicino Unica.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PACONIA                      | ISOLA DELLE FEMMINE         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MELITA                       | MALTA.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAULUS                       | GOZZO                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAMINUS                      | COMINO                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CYCLOPUM SCOPULI             | SCOGLIO DE CICLOPI, o FARA- |

N.R. Gi gode  $\Gamma$  animo di poter qui manifestare la nostra gratitudine al Sig. Principe di Trabia, che di molti lumi ci ha favorito nella formazione di questo quadro.

GLIONI ad Aci Trezza.

(i) Thieyd. VI, c. s. Diod. V, c. 2. Dion. Halycotness. I. c. 22 Plin. Hist. Nat. III, c. 8.

(2) Diod. III. c. 60.

(3) Pind. Od. I. Pyth. Hygio. f. 152.

(4) Diod. c. 3, e 4.

(5) Biod. V, c. 3
(6) Odyss. XII, v. 169.

(7) Macrob. V, c. 19.

(8) Diod. IV, c. 84.

(9) Hesiod. Teog.

(10) Diod. 1V, c. 83. Strah. VI, p. 393. Ælian. Var. 1. c. 15.

(11) Homer. Odyss. 1X, 357. Theorit. Idyl. XI. Thucyd. VI, c. 2. Strab. I, p. 31.

Per le ricerche fatte dagli eraditi, si è giunto a distinguere i Ciclopi favolosi dagli storici. Gli scritteri di maggior grido, fra i quali Boettiger, Petit-Rodel, Baoul-Rochette, si avvisuso, che le colonie Arabo-Fonicie, movendo dall'Egitto e dalla Libia, sien venute presso i Pelasgi, i quali prima di steodorsi nella Grecia, avesan dato all'Arcolide e all'Arcadia il nome di Pelasgia, e che quivi, designati col nome di Ciclopi, recate avesero molte utili cognizioni adatte a migliorare la vita civile, siccome il mode di edificare in pictra, le mura di Tirinto, di Micene, e di Nauplio innalmado (Paus. II, c VII), c l'arte di fabbricare il ferro di che Vulcano, antichissima divinità dell'Eg tto, teneusi per inventore. E l'ingegnosissimo Hirt (Geschichte der Baukunst tom. 1. 198.) è di avviso aver eglino riportato un tal nome nella Grecia, da quella lacerna , che, a similitadino degli Egiziani (Agatarchid. apod Fet. cod. CCLJ.) Iegavasi nella fronte onde rischiarner l'oscarittà delle miniere nelle quali lavaravano, quasiché forniti fonero di un occhio circolare in su la fronte.

Allorquando, verso l'anno 1542 innanzi l'era volgare, i Ciclopi ed i Pelangi furon encciati da Deucatione, ricovraronsi nell'Epiro, da dove cominciando ad emigrare in più colonie, ersero nuove città nelle isole, e particolarmente nell'Italia, e benché non si riezvi dalla storia, che taluni di costoro venissero allora ad abitare le montagne della Sicilia, pure purci che di ciò abbiasi argomento in Omero, il quale, come afferma Strabouc, toise dalla storia la materia alle sue finzioni. Imperciocche nella descrizione di Polifemo e' ci ha conscruata una memoria dell'esistenza dei Ciclopi nell'isula nostra, e coll'averlo indiento per figliuol di Nettuno ci porge con lieve argumento a credere, che non autoe/ono, ma per mare venuto il poeta lo credene. E che gli antichi scrittori riguardamero i Ciclopi come di origine green, ne abbiamo una prova in Euripide, il quale metteodo in iscena Ulisse che al Ciclope racconta la guerra di Troja, fa dirgli s e tu ancora o Polifemo sei a parte di tanta gloria, ts che abiti una recondita regione di Grecia sotto la rupe dell'Etna che manda fuoco ». In guisa che, scevrata quanto si può la favola dalla storia, sembra che i primi abitatori della Sicilia riducansi a poche famiglie venute dall'Epiro, le quali abitando spartite su' monti, dal vario lor modo di vivere derivato avessero

A rafforare la coapettara, che i printi abiato della Sicilia siero venti di a terre Petastiato i della Sicilia siero venti di a terre Petasgiche, sugliasa di molto i moni quati tutti greci, che ricocchano i moleja pià venture poi finmosi della motta indua; imperiocebh, sircome in copi pi è comme womenta fra i delta, la liqua più a laggica comservassi nel diadestro degli Estit. Se a questo raggiorente a vedi Sebotto Illista de la liliter, greci, tom. 1, page. 8, n.º 2, a la bellimina mouroni del chairstaine mon amies l'a-

divorm donominazione

bate Scinia, intereo a' popoli che obitorna la Sicilia prima delle colonie elluciche etc. (E)femeridi setemifiche e letter, per la Sicilia tom. Il, pag. 9,1 lavero dellissimo che serve d'introduzione alla nua storia letteraria, della quale essendo in oggi comparsa la prima parto, sorga in orgamo trivissimo il desiderio di roderla dal deltin, autore, internamente compiata.

(12) Euripide, nel Giclope, introduce Polifemo, che da un'altura guarda i suoi figliauli i quali attendono a pascolaro la greggia.

(13) Avri nella Sicilia una specie di loto, non già quello dell'Egitto, ma l'altro che appellasi giuggiolo, *Nimphana lotus*, il quale cresce di per se.

(14) Thacyd. VI, c. z.

Diodoro però (ib. Y, e. 6), segucado Timeo, erede i Sicani un popolo indigeno. Sa ognino però che presso gli antichi tensusi Autortona quella gente, che risaliva al di là de' più vecchi annali; e sotto questo riguardo potcan ben dirisi i Secani un popolo Autochmo.

(15) Sil. Ital. XIV, v. 33. Diod. V. c. z.

(16) Strab. I. p. 3r.

(17) Thueyd. VI, e s. Dionys, Halvearnass, I.

Douge, integranta i estado sorbier interno al expiria del specia popolo. Adocto di Sercani (appella popolo. Adocto di Sercani (appella Biospe, 1 c. e. r.), autore garieianto frequenternesi (appel da Bioshes, 4 c. Stellone e e da Biosinio, e che seriero salle più sorbie momento, in forma camer i Scoli di oripire e erativi i pada di hali perventi amorgrito, e mantanto di serie di serie di princi e antici i pada di serie di serie pril, e finalizante Scola, e cai querba piralen arras necessita, seglial, esconde creta o un ragno suo poprio, demunicali Scoli. Bal che derività dagli Estri, e quodi tatti di origine pitaggia.

(18) Thueyd. VI, I. e. Antich. della Sic. Vol. 1. (19) La nuova città prese un tal nome dalla forma del laogo simile alla falce, che nel loro idioma suonava Zaucle. Diodoro però (lib. IV, c. 85) lo ricava da cer-

Diodoro però (lib. IV, e. 85) lo ricava da e to Zanelo.

(20) Thueyd. VI, I. c. e c. 3.

(21) Strab. VI, p. 389. Steph. v. Mopyretter.

(22) Stoph. v. Mopy 1978.

(23) Thueyd. IV, c. 66.

(a4) Hellanic, apad. Dionys. I. e. 33.

(15) Thueyd. VI, c. 1.

(16) Dionys. Halycar. f. c. 4.

(27) Diod. IV, c. 33. — Apollod. Bibl. lib. II. c. V, §. 10. Hygin. 260.

(s8) Died. IV, c. 33.

(3o) A confermare questa opinione osserveremo, che Eccole votcado onorare con nagrifici Cerero o Proscepina, nommerse na toro nel fiu-

me Gane (Diod. IV, c. 33.).
(31) Pausan. VII. c. 4.

(3a) Diod. IV, c. 79

(33) Hernelid. Polit. XXVIII.

(34) Diod. 1. e. Puasan. VII, c. 4.

(S5) Diod. IV, c. 79. Heraelid. XXVIII. Steph. Byz. v. Morra.

(36) Diod. IV, L e. (37) Pausan. VII.

---

L'Epitematore di Stefano chiana Camico la Reggia di Cocalo.

(38) Herod. VII, 170.

(39) Strab. lib. VI. p. 401.

(40) Died. V. c. 8.

(4t) Dionys. Hul. 1. c. 46. Thucyd. VI, 1. c.

Secondoché riferiseo Diocigi di Alicarmano, Elima ed Egosta sarebbero state fabbricate da Enan. Egli semihn però che l'origine di queste città debba riportarii all'epoca dell'arrivo degli Elimii, difatti Strabone dice nolmente che Enca occupò axrayro le città di Force e di Egosta.

(\$2) Diod. IV, c. 69.

Nel tempio, ebe in Engio era sacro alle Deo Madri, divinità di origine cretese, mostravansi alcune aste e celate di branzo coi nomi di Merione a di Ulisse (Diod. Le. Plutar. in Marcell.).

(43) Diod. XII. 71.

(44) Diod. IV. c. 79.

Alberguando, a' toupi di Terone, rinvenersi questo sepolero, gli avanzi di Minosse furuno inviati in Creta.

(45) Diod. IV. c. 24-

(46) I Greci dell'Europa e dell'Asia derivarono da nazioni asialiche frammiste alle indigene. (Thueyd. 1. — Strab. VI. — Diod. V.) perlochè grandissiona esser devea fra loro l'analogia nella liegua, ne' costumi e nel culto.

I Tejasai, derienti da una colmin Feigis-Accilica, diri a jourano Gecia da Dardano Iracialica, diri a jourano Gecia da Dardano Iracialica, diri a jourano Gecia da Dardano Iracialica, portavano ana modenium liangua camponta in gran parte di greci vocabuli, e l'áliona di juncii ilitain non pera firo decessa lacharo, se men perchi esti vinivam nella promunatia lo loro men perchi esti vinivam nella promunatia lo loro lingua chi era nel fondo la greco (Seriab. VL) a perciò Dureco denomicolli figa-pa-qu'avez, quanto la nella della compania della contra della contr

Di molto accorgimento diè quindi prova il nustro valentinimo Valguaruera, il quale nel suo dotto discorso Sull'origine ed antichtia di Palermo, raccolti arendo nolitisimi di questi somi, venne da essi argementado, e he i prisia abitatori della Sicilia, parlassero l'idioma colio, imperioccià, siccome roglione i illologi, la lingua pelasgica conservossi in gran parte nel disletto degli Eoli.

(17) Thueyd. VI. c. 3.

Seymn. Ch. orb. descript. v. 276.

Strab. lib. VI. p. 385. riferisce di essere stati gli Joni ed i Duri a parte di questa emigrazione, e che questi ellini i quali eran venuti da Megara, fabbricarono ona città dello stesso

Interes agl'ioni poi, riexaria da un frammesto di Ellmira, cumeratacio da Stafana (Hellanic, H. apud. Styth, zyber) che Tecele mamondo necho d'Octabelo; a de' Nana, fionibi in Sicilia molte città. Or sicceme di post tempi i Nasil erna dinal, cusà chiero apparazione ciù che Nasil erna dinal, cusà chiero apparazione ciù che nagione molta la novella città, coma che fondeta da Calvidat, riporatra babia il nome di Nasso, ona delle Codalii.

(48) Appinst. Belt. Civ. V, 734.

(49) Hellanic, apud Stoph. v. xxlws.

(50) Strab. VI, p. 394.

(Je) Steph. Byz. v. χελακε. Scol. Thucyd. ad lib. I. c. 108.

(52) Thueyd. VI, e. 3. Strab. VI, 6. 388.

Euseb. Chrow. II. p. 117. edit. Scalig. Questo crocologo però ritarda di a anni la fondazione di Sirucuso.

Scalig. Animatter. p. 75. Corsini tom. III. p. 18. Dodwel annal. Thueyd. p. 50. Heyn. opeur. tom. II. p. 250.

Cluv. Sieil. antiq. lib. I. e. 12.

(53) Come riferisce Clemente Alessandrino (Stromat. lib. I.), il poeta Eumelo trovavasi in questa spedizione. La colonia di Archia prote. nito da un villoggio della Corinzia decominato

Tenca, di cui gli abitanti, per una traduzione mitologica, stimavansi originari dei Trojani dell'isola di Tenedos (Strab. VIII. p. 552.) Erasi poi la colonia di Archia iogrussata di

Erasi poi la colonia di Archia fogressata di alcuni Dori ch'egli trorò ia Italia al capo Zefirio, che indasse a teguirlo. Strab. VI, p. 389.

(54) Steph. Вуг. т. Управобом.

----

(55) Thucyd. VI, c. 3. Scymn. Ch. II, v. 28n. Ellanico, presso Stefano.

Ellanico, presso Stefano, v. χωλισ dice soltanto che Teorlo fondò varie città aella Sicilia. Polica. Stratog. V. c. 5.

(56) Thueyd. VI, c. 3. Seymn. Ch. v. 285.

(57) Thueyd. VI, c. 4. Polien. Stratag. V, c. 5.

(58) Thueyd. VI, e. 4.

Sono discordi gli storici intorno alla finalazione di Megara. Secondo Scismo da Chio (v. 275 a 277) ed Eforo, clato da Strabone (lib. VI.) questa città surebbe stata fondata l'anno medesimo in che fi fabbricata Nasso, il 1º cioè dell' Olimp. XI. Dal calcolo di Tucidide però risulta la sano ricine alcui anni dono di Stranda.

Noi iteliaismo a riportarne l'edificaziono all'anno 1º dell'Olimp. XIII. per le ragioni espeste nella nota 7 del volume II. di questo nostro lavoro, parto I.

(59) Thucyd. VI, c. 5.

(60) Raoul Bochette Hist. des Col. Grace, §. XI.

(61) Thucyd. VI, c. 5. Trovayanst in questa colunia molti Calcidesi ed alcani esuli di Siracusa detti Miletidi.

(6s) Hered, VII, c. 153.

Thueyd. VI., c. 4. Lo Scoliaste di Pindaro (Olymp. I.) nel confermar questo Istio, aggiunge cho insieme ai Bodi ed a Cretesi ricordati da Turidide, trovavansi aleuni Peloponnesi. (65) Il fume Cela, oggi decominata di Trausva, cuopreri or lompi inversali di ghiaceie, e da ciù opianeane gli analdi che fonse derivato il nouso di Gele, che nell'idioma opici dianta ghiaceie, Paren poncia colonale di Gella la famona Agragante, o Naciorium ricordata da Erodolo (ilib. VII), e. 1533) e da Stefano v. Mastagior.

(64) Thocyd. VI, c. 5. corrispondo all'anno 4 dell'Olimp. XXVIII.

(65) Epit. Steph. v. E'svs.

Lo medaglie di questa città, raccolte dallo Spanemio (De Procet. et usu Num. tom. 1. p. 569) offico contentemente il tipu medesimo che quello di Siracuna; ed il Pegaso dinota una origine coristin.

(66) Thuryd. VI, c. 5.
Furua fondatori di questa città Dascoac o Menecolo.

(67) Steph. Byz. v. Takspis. Plisso (lib. III, c. 8.) nota tra lo città mediterrance della Sicilia un popolo di Talarensi.

(68) Thueyd. IV, c. 65. - Scol. ad b, l.

(6a) Scrma. Ch. v. 285, 286.

(70) Thueyd. VI, c. 4.

Marc. Herael. v. 191.

(71) Thueyd. VI, c. 4. (72) Penson. lib. VIII, c. 46.

(73) Thueyd. VI, c. 3.

(74) Thuryd. VI. c. 4.
Policn. Stratag. V, c. 5.

(75) Σικλιντκ. Diod. V, c. 6. Theoryd. lib. 1V, c. 58. o 64. Co aoa pertanto continuurono ad appellarsi besanco Sicoli i popoli antichi (Costant. Isap. Them. II, do Sicol. — Epil. Steph.)

(76) Non parci doversi seguire la seutenza di

coloro i quali stinano, che fin da' tempi di che ragioniamo, i Sicani cesando di fornase una maione particolare siani dell'i totalte confusi coi popoli predominanti, impreviocobe in peoche meco rimote, e quados gli Attesiesi o i Gartagiossi recurso la guerra in Sicilia, noi l'activare preseguiamo per pri Attese, or per Siracua, el ora per gli Affricani, siconomi ricavasi di capitoli 9, 10, 2 no del lib. XIII di Diodoro, o lanti altri che per herrità trabacisimo.

- (77) Thucyd. Vi, c. 3.
- (78) Diod. X1li, c. 82.
- (79) Eubra era colonia di Lecotino.
  (80) Aristot. Polit. V, c. 10.
  Polien. Stratag. V, c. ult.
  Eusch. Chron. p. 113. ed. Scal.
- (81) Polico. Strateg. V, c. 1.
- (8a) Police Stratog. V, L. c.
- (85) Aristot. Rhet. 11, c. so.
- (84) Cicer. De Diein. lib. 1, 46.
- (85) Apud Athen. IX, c. 12.
  (86) Plotac. Paral. XXXIX.

Lucian, in Pholor. 1. c. 11.

Diod. XIX, c. 108.

Questa macchina fu posta fuori la cistà sa di
un monte ov'eca il castello Falaride, il quale

da ciò denominossi Ecuumo, avellerato (Diod. I. e.)

1 Cartagiorsi trasportarenda nell'Africa, ma
ne tempi posteriori Scipione resituilla agli Agrigeulini (Cicer. és Verv. del. II), I. f.).

(87) Lucian. in *Phalar*. l. c. 11. Suid. v. Onlapes.

(88) Ælian. opud. Suid. v. Φαλαριε. La Pinia chiamò divina l'amicinia di Caritone, e di Menalippo (Dion. Atheniens. apud Athen. XIII, c. 8).

(89) Jamblic. Fit. Pythag. cap. XXXII. Tactres Ch. XII. & . . .

- (90) Pausan. lib. 111, c. 3. (91) Herod. V, c. 46.
- (92) Herod. VII, c. 154.
- (93) Herod. VII, 1. c. Thucyd. VI, c. 5.

(94) Thucyd. VI, e. 4. Contavasi in questa eolonia Gadino, che fo poscia noto per l'amician che lo strime a Gelone.

(95) Herod. VI, c. 23.

Ælissa Var. Hist. VIII, c. 17. Narrasi che
Scile essendo cvasso da questo custello, ricorressi prima in Inera, e poscia presso il Re Durio, cito tessuelo pel più giusto fra tutti i Greci.

(95) El discendera dal Mensenio Alcidamida, il qualo dopo la morte di Aristodomo e la presa d'Itome, crasi stabiliti in Reggio (Pausso. Messeu.), avva per consorte Cidique figlicola di Terillo tirannu d'Imera, ed era figlio di Cretineo (Berod. VII, 165).

- (97) Herod. VI. a3. Threyd. VI, L c.
  - Strab. VI, p. 385.

Manticlo edificò poi in questa città un teropio ad Eccole, e fuori le sue mura venerossi lungamente la statua di Eccole Manticlo (Pausan. Merzen.)

(98) Herod. VII. c. 165.

(99) Era Gebose figlionò de Dinomene discondente da Teline des curcilium in Mattèrici il sacerdazio degli Dei infernali. Or essendori quiri illaggial ciano di Golo, Teline insime alle conssacre ricordanseli in patria: in premio di chesacre ricordanseli in patria: in premio di cheria di consegnitario di consegnitario di regual investi in sud discondenti si evenero l'agual investi in sud discondenti si evenero l'agual investi in conditario di ricorda di periori di consegnitario di consegnitario in Gelta dall'inolo di "ricola Pgista". — Passao, bis. V. c. 9). Aven Geltono 5 farellit, cisè Gerone, Polatelo, e Trasbalo, che al par di lui avean militato con Ippocrate (Scol. Piod. Od. 1, Olymp.)

(100) Herod. VII, c. 155.

(101) Dionys. Halycarnass. VII, c. 1.

(100) Herod. VII, c. 158.

(103) Appellavansi Gamori i possestori delle terre, e Calliri la plebe e gli schiavi.

(104) Herod. VII, c. 155.

(105) Vedi la nota 124.

(106) Herod. VII, c. 156.

(107) Herod. VII, c. 163. e 165. (108) Scol. Pind. in Olymp. II, v. 14.

Herod. VII, c. 165.

(109) Polien. Stratay. VI, c. 51.

(110) Pindar. Olymp. II. Diod. X1, c. 53.

(111) Diod. XI, e. 48.

(112) Scot. Pind. Olymp. II. (113) Athen. XIV. e. 3.

(114) Diomed. Gramm. III.

(115) Ventimiglia De Poet. Sieil.

(116) Heyne ed altri. — Schwell lo pone főn nmi av. G. C. Non deve qui preferiris élse Caronda dopo aver dettate le nue leggi nella Mugna Grevia, oltre a Catania fia nacora in Stilla legica lature di Tauromonia, d'inerca, di Agrigento e di Intel le citil. Calcidiche, ciub di Xasso, di Callipoli, di Leoniso, d'Enbea, d'i Mise e di Zanele. (V. Aristot. Palit. II. e. 12).

(117) Aclian. Var. Histor. X, c. 18.

(118) Proclus in lib. II.

Antich. della Sic. Vol. 1.

Euclid. p. 19. edis. Baril.

(119) Euseb. Chronolog.— Fabricius. Bibl. Grasc. III, c. 10.

(120) Jamblicus de vit. Pytag. cap. ult. Bracker. Hist. Philosoph. tem. I, part. II, lib. II. c. 20 p. 1102.

(121) Gicer. Acad. Quart. IV, c. 123. (122) Lucet. VIII. Philolaus.

(123) Brucker part. II, lib. II, c. 11. e 13.

(124) Platarc. De Oracul. defectu tom. II pag. 422.

(125) Died. XI, c. 20. Herodot, lib. VII, c. 165.

(126) Hered. VII. c. 166. Diod. XI. c. 22.

(127) Herod. VII, c. 166.
Diodoro però (iib. XI), narra esser questa
battaglia avrenota nel giorno medesimo in che
Leonida e i suoi valorosi compagni pugnarono
alle Termopti.

(128) Diod. XI, c. 25.

(129) Diod. XI, c. 26.
Plutur. Apophleym. tom. II, Opp. p. 175.

(150) Fu questa corona convertita in una moneta, che da lei prese il nome di Δεμεριτενι-Esan pesara cinquanta litre, e perciò i Siciliani l'appellavano Pentecotalitron, ed equinhea n 10, d'annue attiche, circhi-duna delle quali corrisponde a <sup>10</sup>/110 del franco francese (De Flate metrolog. p. 86).

(131) Died. XI, c. 16.

Polien. Stratag. 1. c. 27.

Ælinn. Far. Hist. VI, c. 1. c XIII, c. 37.

Questo simulacro conservavasi nel tempo di
Ginnone.

(132) Diod. XI, c. 26.

Questa città era stata fabbricata da Siracusani, e Cerver stimavasi divinità antoctona del puese. Il simulacro della Dea era stato collocato nella cella, quando la morte di Gelone impedi ebe si vompisso il tempio.

(133) Biod. XI, c. 26

(131) Diod. XI, e. 25. — XIII. e. 81. Questa piscina famosissima per l'ampieza, e

per l'abbondanta de' possi e de' eigai che contenera, era già disfatta fin dal tempo di Diodoro.

(135) Polluce IX, e. γ. Suidas v. Στητιχορος.

(136) Cicer. in Ferr. lib. 11, 5. 35.

(137) Diod. XI, e, 25.

(138) Aristot. Polit. V. c. 12. Marm. Oxoni. Epoc. LIV, e LVI. L'epoca della morte di Gelone ci viene confermata dal seguento calcolo. È noto che Dionisio cominciò a regnare nell'anno 3 dell'Olimp. XCIII. detraendovi dunque le 15 Olimpindi, che corsero, secundo afferma Diodoro, tra quest'epoca ed il principio del regno di Trasibolo, ed anoi 11 e mesi 8 ne quali regnò Gerone, e che in tutto compongono 18 Olimpindi meno 4 meni, la morto di Gelone verra a stabilirai, come noi affermammo, nell'anno 3 dell'Olimpiade LXXV. E siccome costui reguò in Siracasa per lo spazio di 7 anni, così ne deriva che il principio del suo governo in questa città debba riferirsi all'anno 1º, dell'Olimp, LXXIV.

Errò dumpe Passinis est riferir si priccipio.

Bri dumpe Russinis est riferir si priccipio.

LXXII, sò si avvisit, che dal rus calcolo rimaterebe la si lai morte auteriros di qualche
anno alla lattaglia d'Incre, suno potendo datelestric che al governo di cloude in Sircana sindutato I amil. E da questa errore derrich las
mensitaglia socquedo che eralli sicridario in
pieti di monumento che lai imulatato in D.

Brajas coma sircinera enalla LXXIII (100 lipop, nosirich di Sircana, eggi desominavasi di Gele.
Passon. Bi. VI, e. g.

(139) Diod. XI, c. 38.

Plutare. Oracul. Pythias t. II, opp. p. 4a3. Scol. Pind. Od. 1, Pyth. Questo campo appellavasi le Nove Torri, ed

apparteneva alla di lui moglie Demareta. (150) Questo sepolero iosieme agli altri che

quivi sorgevano, venne abbattuto poseia da Imileone, il quale si avvalse de materiali per la contruzione del muro che innalzò a difesa del ano campo.

Diod. XIV, c. 63.

(141) Diod. XI, e. 38 Comrebè di noimo g

Comechè di acimo grande e di vastinima mente, pure notaron gli storici esser Gelone poco fornito di lettere, ed Eliano (Var. Hist. IV, v. 15) lo reputa a questo riguardo di malto ideriore a Gerone, che chianta dottinimo.

(140) Diod. XI, c. 67.

(143) Narrasi che il poeta Simonide sia stato il mediatore di questa pace. Scol. di Piod. Olymp. 11, v. 29.

(143) Diod. XI. e. 13. I novri coloni rimatero liberi per 58. anni, finchè la città fu distrutta da' Cartaginesi.

(145) Died. XI, c. 4g.

(156) Questo Cromio che al par di Gerone dicevasi etneo, fa celebrato da Pindaro nella Nemen IX

(147) Diod. XI, e. 51. (148) Pind. Pyth. I. et Scol.

(149) Diod. XI, c. 49. Justin. VL c. 2. Nucrob. Sat. I. c. 9.

(150) Diod. XI, c. 66.
Berod. VII, c. 70.
Nel tempo del suo governo aveva costai fabbricata la città di Basento nella Lucania. (Diod.

(151) Died. XI. c. 53.

1. c.)

(152) Questo monumento venne abbattuto dai Catanesi, quando dopo la morte di Trasibolo torearono nella loro patria.

(153) Diod. XI, c. 66. Strab. VI, pag. 387.

(154) Aristot. Polit. V, c. s1.

(155) Pind. Olymp. I.

(156) Origines Philosoph. e.s. apad. Gronov. Thesaur. Grace. antiqu. vol. X, p. 278.

(157) Suida. v. Φορμος.

(158) Plicio (H. N. VII, c. 56) sull'autorità di Aristotele, dice, elte Epicarmu fu autore delle due lettere O, X. Aristotelee duas ab Epicarmo addius O. X.

(159) Aristot. Poetie. c. II.

(160) Aclian. Far. Hist. IV. c. 15.

(161) Plin. XXXIV. e. 8. (162) Plin. XXXV, e. 9.

(165) Pausan. lib. VI, c. 12.
Per contestare questa vittoria aveva egli destinata una quadriga di bronzo io Olimpia, cho dopo la sua morte fu dedicata da Dioonano suo figliuolo. Era questo carro sormontato da

un uomo, opera di Onata da Egina, con due cavalli d'ambo i lati del carro mootati da due fancielli, lavoro di Galamide.

Dopo di Cleostone, che il primo introdusse il cottume di dedicare in Olimpia ono solamente una status, ma carri di bronso di cavalli e di auriga forniti, per condestare la vittoria riportata, in notti Gelone e Gerone firmono i primi a

seguire un uso cotanto magnifico.

(161) Pind. Put. VI. - Inth. II.

(165) Lacet. IX, Xenoph.

(166) Vedi la bellistima nectroria del nostro valorosissimo Abate Scint, primo periodo della letteratura Greco-Sicula. Giornale di Scienze Lettere ed Arti per la Sicilia, tom. 43 pag. 21.

(167) Herod. XI. e. 67. Aristot. Polit. V. e. 12.

(r68) Diod. XI. c. 76.

(169) Diod. XI, e. 76. Strab. VI, pag. 387.

(170) L'oligarchia delle città doriche differiva da quella delle Calcidiche: nelle prime essa componevasi dei nobili, nelle seconde de' ricchi.

(171) Aristot. Polit. V, c. sc. (172) Diogen. Lacet. in Vit. Emped.

(173) Il Petalismo di Siracusa non differiva in altro dall'ostracismo di Atene, se non che qui sulle fronde di ulivo, ed in Atene sul guscio

delle estriche scrivevansi i voti. (174) Diod. XI. c. 88.

(175) Died. XI e. ga-

(177) Died. XII, c. sq.

E assa produbile, ebe verso quel tempo sia stata distrutta anche Palica, imperciocchà abbiano da Diodoro, che edificata da Duersio nel-Polimpiad. LXXXI, non jabbia avuto che breve cistenza.

(178) Thueyd. III, c. 86. Diod. XII, c. 53.
(179) Thueyd. III, c. 115.

Diod. XII, e. 54. (180) Thucyd. IV, e. 65.

Diod. XII, e. 54. (181) Thueyd. V, c. 4.

(182) Thucyd. VI, e. 88. - 92.

(92)

Diod. XIII. e. 5.

(183) Plutae. in Nic. Athen. XIII, c. 21. Diod. XIII, c. 6.

(184) Thucyd. VI, c. 73. - 88. Diod. XIII, c. 7.

(185) Thucyd. VII, c. 7. - a1. Diod. XIII, c. 8.

(186) Tucidide e Plutarco par che vodan di accordo dicesdo l'uno che gli Atenesi soprastettero per 3 volte g giorzi, e l'altro per un intero periodo lunare. Maj Diodoro lo restriage solamente a 3 giorni.

(187) Thucyd. VII, c 73.

(188) Thuryd. VII, c. 86, Died. XIII, c. 1, al. 33. Plutare. in vit. Nic.

(189) Diod. XIII, c. 35.

(190) Died. XIII, c. 43. c 54.

(192) Died. XIII, c. 62.

Justin. V, c. Å.

Justin. V, c. Å.

Juliora che i Cartagiorni fabbricarono vicino a' bagni eshii una mova città che denominarono Thermae (Scott, in Ferr. II), c. 35.

— Diod. XIII, c. 7g), la quale era diversa dal Toltra, che possia per opera de' Romanii surse accanto dei bagni selimentini, el appellonsi Thermae Colonius (Plin. III), c. 35.

(193) Dind. XIII, c. 75. Fra i compagni di Ermocrate eravi quel Dionisio che poscia divenue signer di Siracusa.

(194) Diod. XII, c. So.

(195) Diod. XIII, c. 81, 82, 83, 84. Lacet. VIII, v. 62.

(198) Diod. XIII, c. 86.

(197) Diod. XIII, c. 90.

(198) Died. XIII, c. 114.

(199) Fu allora che Arconide fabbricò la città di Alesa vicino al mare.

(200) Diod. XIV, c. 18.

Fu in quel torno che Dionisio imprese a fabbricare Adrano, cost dal vicin tempio di Adrano denominandola.

(201) Diod. XIV, c. 41. Plutarc. Apopht. p. 191.

(202) Died. XIV, c. 42. (203) Died. XIV. c. 48.

(201) Died. XIV, c. 53.

Polien. Stratog. lib. V, 2.

(205) Questo M. Taoro appellasi oggi Capo di
Augusta, effettivamente lontano circa no miglia
da Simeusa, come apertamente ricavarii dalla
narrazione di Diodoro (XIV. c. 58).

(206) Fu allora che imiteac volendo cuatolire il suo campo con ampia muraglia, distrasse i viciai sepoleri, fra i quoli quelli famosissimi di Gelone e di Demarota. (Diod. XIV, c. 63).

(207) Diod. XIV, c. 71, 72, 73, 74, 75. Justin. XIX, c. 2.

(208) Diod. XIV, c. 78.

(209) Died. XIV, c 87, 88.

(a11) Diod. XIV, e. 100 et seq. Philostrat. in Vit. Apoll. VII, 37. Non ebbe per questo burga tregon Beggio, che per nuova guerra venne poscia in potere di Diominio nell'ann. 2 dell'Olimp. XCVIII.

(212) Diod. XV. c 13.

(213) Police. Stratag. V, 2.

Strab. però nel libro V, dice ebe il tempio era dedicato a Lucian.

(914) Diod. XV, c. 17

(215) Diod. XV. c. 6.

(216) Elian. Var. Hiet. lib. VII, c. 17.

(217) Diod. XV, c. 7.

(at8) Died. XV, c. 73. Una grave indigestione ch' egli preso festeggiando in Lutub banchetto la vittoria ehe i suo versi avean riportata in Atenes, nell'anno 63 dell' età mas, fa cagione della san morte. Lo suo spoglie mortali vennero deposte in un magnifico sepolero innalizatogli presso le porte realis nella forteza di Ordigia.

(219) Tale mostrossi con Damone e Pizia(Diodor. Excerpt. — Gicer. Tuscul. V, 22. De Offe. III, 45.)

(220) Plutare. in Dion. p. 961.

(#21) Polyb. p. 721.
Spoud Dionisio in un giorno medesimo duc donne la Locereo no del, e la Siracusana Aristomaca, sorella a Dione, colle quali visse sempre in pace. (Plutre: is Dion. p. 959 — Cicer, Tustent. V. n.º 20.)

(228) Plutarc. in Dion. p. 965. Plat. Epistol. VII, p. 1276.

(223) Plutare, in Dion, p. 98g.
Diod, lib. XVI, c. 9 to chiama Parato.

(ani) Timorrate, più che ogai altro temeva la sdegao di Dione, come colui, che per ordine di Dionisio sposata avea la moglio Areta, sorella di Dionisio (Plutar. in Dion. p. 966.)

(825) Diod. XVI, c. 10 e 11. Plutar. ús f.ion. p. 970.

(226) Platere, in Dion. p. 973. Diod. XVI, c. 17.

Antich. della Sic. Vol. 1.

(227) Diod. XVI, c. 20. Plutur. in Vita Dion. p. 980. Cornel. Nep. in Vita Dion.

(228) Diod. XVI, c. 31.

Cornel. Nep. in Vita Dion. pag. 983. Calippo era nato in Atene, o vivea in amieina con Diono. Egli poi fu ucciso nel 3 anne dell'Olimp. CVII. in Reggio con quel pugnale medesimo col quale fu ucciso Dione.

(229) Plutare. in Timol. in princ.

(230) Platarc, in Timel. p. 240. Fu Andromaco padre allo storico Timeo.

(231) La sola statua di Gelone fu allora conservata da' Siracasani.

(Plut. in Timol. p. 246.

(a3a) Diod. XVI, e. 70.

I Simeusani cominciarono dagli Antipoli a contare i loro anna. È qui d' uopo avvertire, che noi abbianzo seguito più presto la narrazione di Dioduro che quella di Platarco, il quale ricorda con qualcher varietà i fatti medesini.

(233) Plut. in Timoleons. p. 217. (231) Diod. XVI, c. 77, a 81.

Plutar. in Timed. p. 248, et seq. (285) Plutarco chiama questo fiame Abolo,

"Αβολον, ma probabilmente intende dire dell'Alabus, Alabis o Alabon (oggi Cantira) fiume ehe scorre presso il Monte Ibla fra Siracusa o Gatania.

(236) Diod. XVI, e. go.
Plutar. in Vit. Timol. p. 254.
Cornel. Nep. in Vit. Timol. c. ultimo.

(237) Justin. XII, e. 13.

(a38) Carcino, di mestiere vasellajo, era autiro di Reggio, ma esilinto dalla patria, venne a stabilirsi in Terme, soggetta in quel tempo ai Cartaginesi, ove prese moglie, ed elbe Agatocle. E siccome al asacer suo, interrogato Tornoulo di Delfo, predisso ch'ei saria stato engio. ne d'infinite sciagure a' Cartaginesi ed all'iotera Sicilia, così scuorato dal funesto presagio deliherò di ahlandonarlu in su la via, donde nascostamente lo ricuperò la madre, la quale affidollo ad Eraclide, fratello di essa. Eran già trascorsi sette anoi, quando Carcino imbattatosi in quel fanciallo, riumse colpito dalla bellezza delle suo forme. Su di che la madre, avendo prima risvegliata con dolci parole la tenerezza del marito, palesogli esser questi l'abbandouato figliuolo. Accolselo amorevolmento Carcino, ma stimandosi mal sicuro in Terme, ov'era ad oguuno palese il tremendo vaticioio, prevalendosi del trattato convocuto fra Timoleonte e i Cartaginesi, recossi ad abitar Siracusa. Diod. XIX, c. a. - Polyb. 659-

Justin. XXII, c. I, at seq.

(x3g) Diod. X1X, c. 3 ad g et c. 65.

(240) Diod. XIX, c. 71.

(a41) Questo collo appellovasi Essayov, accilerato, perchi era fasar che quiri Falaride tenesse il famoso toro di Peritao.
Diod. XIX. e. 108.

(242) Died. XIX, c. 110.

(a43) Diod. XX, c. 14. Fu allora che i Cartaginesi ioviarono molti doni al tengho di Eccole in Tiro, e sagrificarono a Saturno Soo nomini, e dugento funcialli tobi alle famiglio più ragguarderoli. Diod. dec. cit.

(244) Diod. XX, c. 31.

(n.15) Diod. XX, c. 54. Elimo (For. Hist. XI, c. 1) dice ch'egli portura la cerona di suirio per coprire la calvezza de crona di suirio per coprire la calvezza della testa. Per querte doc autorità, sendra non doversi truero ni per vivisiren, ni per sincrona la medaglia riporitata di Paruta, nella quale vodesi Agatocin capellato, o ciuto di distributa del periodi.

(246) Diod. XX, c. 69. Justin. XXII, c. 8. (a47) Diod. XX, c. 71.

(248) Diod. XX, c. 77 et 78.

(249) Diod. XX, c. 90. Suidat V. Timocus.

(150) Died. lib. XXI, Ecs. 1, a 12.

(151) Diod. in Eclog. ex lib. XXI, e. 13. Barbeirach. Hist. dee auc. trait. P. I. art. 3n6.

(35) Sognè une volta Finzia che un cignala, lo shranasse alla caccia (Diod. in Erloy. ex lib. XXII, §. 5), pirò tutte le mouste che di lai ci abbiano, alludono a questi sogno portando impressi ora un cose, ed ora un cignale col·lepigrafie BAZIAEGE OLVIIA.

Paruta Sicil. Numie. tab. 154. Torremoum Sie. Vet. Num. tab. CVII. Calengai, de' Re di Siracuea Finzia a Lipar. tom. 1, n. I.

(253) Diod. in *Eclog.* ex lib. XXII, § 2.

(255) Non vedendori questa città mentorata da altri, sospetta il Cluverio esser viziato il testo, e che io vece di Aζυναc, dabbasi leggere Maζαρον.

(255) Diod. in Ecloy. ex lib. XXII, § 7 et 14.
Epit. Tit Lio. lib. XIV.
Plat. in Pyer. p. 398.

(256) Polyb. l. c. 8. Teorrito celebrò il di lai innalamento nell'Idilio XVI.

(257) Polyb. l. c. 9.

(258) Diod. in Eclog. ex lib. XXII, c. 15.

(a5g) Diod. in Ecloy. ex lib. XXII, c. 15. Polyb. I. c. g.

(960) Polyb. l. c. 10 et 11. Diod. in Eclog. ex lib. XXIII., c. 2. Fu questa la prima impresa de Romani fuori Prima di quest'epoca l rapporti, tra cestoro e i Cartaginesi della Sicilia erano fissati coa due trattati, l'uno convenuto al tempo di Tarquicio Prisco, 509 anni av. G. C., e l'allov, come sembra probabile, 35º anni prima dell'era sommentovata.

(a61) Polyb. I. c. 11 et 12. Diod. in Ecloy ex lib. XXIII, c. 4. (a62) Diod. in Ecloy. ex lib. XXIII, c. 5. Polyb. I. c. 16.

(263) Polyh, I. c. 17.

Diod. in Eelog. ex XXIII, e. 17. Le città di Aleem, Ilara, e Tiritto veggonsi qui solamente ricordate da Diodoro, nè si sa ove sisno state. Ascelo era sul promontorio E-

gitallo, oggi capo S. Vito. (264) Polyb. I. c. 18 et 19.

Diod. in Eclog. ex lib. XXIII, e. 8 et 6.
Quest' ultimo storico nel riferire un tale avrenimento ei fa conoscere che a5 mila Agrigentini furon deportati come Monejui, ed afferma di avere i Romani perduto in quest' as-

sedio meglio che 3o mila soldati.

(26g) Polith. I. c. 25.
Tit. Liv. in Epit. lib. XVII.
Siccomo ricavasi da Plinio (II. IV. lib. XXXIV.

c. 5), fu allora iu suo onore innalezta o Roma una colounu ornata dalle prore delle aasi nemiche, e perciò detta *Rostrata*.
(270) Plioio nel lib. III<sub>4</sub> c. VIII<sub>4</sub> cunmera Pa-

ropo tra le città meditermnee della Sicilia.

(271) Polyla I. c. 25 a 37.

Diod. in Eclog. ex lib. XXIII, c. 13 et 14

(272) Polyb. I. c. 38.

Diod. in Eelog. ex lib. XXIII, c. 14.

Em allora la città di Palermo divisa in due
parti, la Paleopoli e la Nenpoli. Presa da Romani quest'ultima, fu mettieri che la prima ve-

nisse a patti. (273) Polyb. l. c. 4o.

Diod. in Eclog. ex lib. XXIII, c. 14. Dionisio, Livio e Plinio riferiscono essere stato maggiore il numero degli elefanti presi in questo conflitto.

(274) Fa allora che i Cartaginesi abbandonacano tutto il resto del passe, restringendo la loro forze in Drepano di in Lilabso, ove trasportarono gli abitanti di Schimunte che allora eglino distrussoro (Diod. in Eclog. ex lib. XXIV, esp. 1.)

(275) Il cav. Folard, ne' suoi commenti sopra Polibio, ha dimostrato che molti trovati, di che vootasi la moderna tattica militare, vennero in queva' assedio adoperati da' Romani e da' Cartagnesi.

(1976) Questo Amileare Barea, che Polibio vanta come il più gran capitano di quell'età, fu padre di quell'Annibale poscia tanto fatalo si Romani.

(277) Polyb. I. e. 41, al 63. Biod. in Eclog. ex lib. XXIV, c. 1, et 3.

(278) Polyb. I. c. 83.

D.od. 1. c. 83. Diod. in Ecloy ex lib. XXIV, c. 1, et 3.

XXV, c. 4, et XXVI. c. 6. Vol. Max. De liberalitate lib. IV, c. 8. Tit. Liv. Decad. III, lib. II, c. 22.

(879) Athen, Deipnos, Y, c. 9. Noteremo fra i famosi edifici per suo comandanteato edificati, il tempio elicgli fel costruire a totti gli Dei, del quale el vien conservata la memoria in una lapide che osservasi nel palarro yescovile di Siracusa.

(280) Deipnos. V, c. 10.

(281) Pausan. VI, c. 189, ct 193.

(182) Cicer. in Verr. lib. II, 4

(283) Polyb. III, c. 10

(184) Polyb. II, c. 56.

(285) Tit. Liv. Decad. III, lib. XXI, c. 20.

(286) Tit. Liv. Decad. III, lib. XXI, c. 20.

(287) Tit. Liv. Decad. III, lib. XXI, c. 21.

(188) Tit. Liv. Devad. XXII, c. 19, et 31. Polyb. in Excerp. ax lib. VI.

(28q) Oltre l'immensa copia di grano con che di l'requente la Sicilia sovvenne Roma, e talvolta Cartagine, ricorderemo la Vittoria d'oro inviata a' Romani, le caldaje d'orgento donate a' Rodiotti, e soprattutto la superba e maravigliosa nave mandata in dono a Tolommeo in Egitto.

(990) Allorquando i Romani aconfissero nelle Gallie Vidomaro, ebbe Gerone la miglior parte delle spoglie de' vinti (Plutar. én Marcell. p. 302). Narrasi che Marcello nell'assedio di Siracur

pianto avesse di dolore vedendosi astretto a distruggere una città, nella quale avea con tanta gloria regnato l'amico più fedele del popolo romaoo (Tit. Liv. decad. HI, lib. XXV, c. 19).

(291) Tit. Liv. Decad. HI, lib. XXIV, c. & et 5. Diod. in Errerp. ex lib. XXVI, c. 8.

(1991) Tit. Liv. Decad. 111, Ids. XXIV, c. 5.

(193) Polyb. in Excerp. Legal. c. 1. Tit. Liv. Droud. III, lib. XXIV, c. 6.

(294).Tit. Liv. Docad. III, 86. XXIV, c. 7. et 21. 22 Polyb. in Excep. de Virt. et Vit. ex lib. VII.

(195) Tit. Liv. Decod. HI, lib. XXIV, c. 23. ad 27.

(206) Questo avvenimento ci fa conoscere, che oltre all'Erbesso vicino ad Agrigento, ebbe la

Sicilia un' altra città dello stesso nome presso

(297) Tit. Liv. Decad. III, lib. XXIV, c. 27. ad 32.

(298) Tit. Liv. Decad. III, lib. XXIV, c. 33. Plutare. in Marcell. p. 305. Polyb. VIII, c. 5.

(299) Tit. Liv. Decad. III, lib. XXIV, c. 35, ct seq.

Polyb. VIII, c. 7, 8, ct 9. Plutar. in Marcell. p. 308, et seu.

Vedi il Tiraboschi, Stor. della letter. Italiana, e la vita di Archimede del mio chesrissimo amico l'ubate Domenico Scinà. (300) Fra le macchine adoperate da Archime-

de in questa guerra, noveronsi gli specchi ustori. Tretze, o Zonara (greci storici del duodecimo secolo) non dubitaron di affermare sull'autorità di Dione, di Diodoro, di Erone, e di Pappo ch' egli adoperati gli avesse per incendiare le navi romano. Luciano, e Galeno lo attestano apertamente, ed Antemio da Tralli, valoroso mattematico che fiori nell'età di Gimtiniano, riferisco che tale era la comune opinione nel accolo VI. Coloro però che vogliono negar questo fatto, contraneoneone alle amidette autorità che sono certuncate di non lieve momento, il silenzio di Politio, di Livio e di Plutarco, i quali scrissero ampiamente dell'ossedio di Sirneum. Ma essendo fuor di dubbio essere stato Archime-

de inventore di si fatti specchi, sembra assai verisimile che adoperati gli abbia in difesa della (301) Tit. Liv. Decod. III, lib. XXIV, c. 34. et 35.

Plotar. in Marcell. pag. 307. Polyb. VIII, c. q.

patria.

(302) Tit. Liv. Decod. 111, lib. XXIV, c. 35. et 36.

(3o3) Tit. Liv. Decad. III, lib. XXIV, c. 36, ad 39.

(304) Tit. Liv. Decad. III, lib. XXV, c. 40.

(97)

Polyb. Excerp. ex lib. IX, c. 10. Plutar. in Marcell. p. 368. Plin. lib. VII, c. 37.

Plin. lib. VII, c. 37.
Volls Marcollo, che gli oggetti più presiosi dell'arte fossero trasportati in Roma, ed è perciò ch'egli tiensi pel primo, che mostrando ai Romani le greche delientezse, gli abias trutti dalla lor naturale salvatichezza, addinestienno doli con le arti postiche e la scienza degli El-

(3c5) Plutar. in Marcell. p. 3og. Tit. Liv. Decad. III, lib. XXV, c. 4o, et 41, et lib. XXVI, c. 21, ad 4o.

(306) Plin. III, e. 8.

73.

(307) Cicer. ad familiar. lib. XIII, epist. 30. (308) Cic. in Verr. III, 88, II, 64, et III,

(309) Gic. in Verr. lib. V, 43.

(310) Steph. de Urbibus in Dyrrachio.

(311) V. lo stesso ivi, e Coelio Aurelian. de ardis. passion., lib. I, c. 7. V. Pabric. Biblioth. Gr. vol. XIII, pag. 88, et 438.

(312) Sveton. De Clarie Rhet. c. 5.

(313) Strab. IV, p. 230.

(314) Athaen. Desprosoph. VII, c. 13.

(315) Scribon. De comp. Medic. c. 46, et 171.

(316) Galen. De Differ. Puls. lib. 1V.
(317) Athaen. Deipnosoph. X, pag. 441.

(3:8) Plin. Hiet. Nat. lib. 1, et lib. V.

(319) Plin. Secund. Epistol. lib. 1X, epist. 8.



Antich. della Sic. Vol. 1.



# ANTICHITÀ

EGESTA

\*Alder Tebenaspenen Zennöv zdáva,

"Bayreti polóves, odla Anapidov tpolás

kodyne Jénés Boodharves nígat.

\*Cho de plav Kpundos, lodalžní z mož.

\*Ejedy Anapes varapis d di Islanov

Th Depolátne sudana symbolo tensi,

Typisóv svykantým anikam symbolo tensi,

Typisóv svykantým anikam symbolo tensi,

ΑΤΚΟΦΡΟΝΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ



## PARTE PRIMA

### DELLA STORIA D'EGESTA

La città d'Egesta o Segesta, come piacque a' Romani più di frequente appellarla, tree la sua origine da' secoli più remoti(t). Cluverio crede ch' Egesto o Aceste, figliuolo di nobile donna

trojana, stato ne sia il fondatore (2).

La favola, del di cui velo misterioso adombravansi gli avvenimenti della più alta antichità, non fu scarsa de' suoi vezzi sul nascimento d'Egasto. Il poeta Licofrone cantò gli amori della madre di lui col fiume Crimiso, che sotto la forma di un cane rese feconda di Egasto la bella vorgine d'Ilio (3), e Virgilio ne ricordò la memoria in quei versi elegantissimi del suo divino poema:

At procul excelso miratus vertice montis Adventum sociasque rateis, occurrit Acestes Troia Crimiso conceptum flumine mater

26

Antich. della Sic. Vol. 1.

Tesendo or noi dunque la storia particolare di questa famosa città, che più alto levossi di quante altre i frojani per avventore ne fiabbricassero in Sicilia, non c'interterremo gran fatto ne' sogni de' poeti, ma rapportando ci "storici documenti, sarà neguida, intorno alla sua origine, l'accuratissimo Dionigi d'Alicarnasso.

Narra il greco scrittore, che, distrutta Troja, Enea co' suoi compagni giunto ne' mari della Sicilia approdo verso quel lido, ove poi surse la città di Drepano. Quivi si avvenen nei compagni d'Elimo e di Egesto, che, scampati al ferro argivo, eransi prima di lui

ricovrati nel paese de' Sicani.

Era Egesto nato in Sicilia da nobile donna trojana, la quale, poiché il genitore e i fratelli di lei, venuti in odio a Laoracedonte, caddero vittima della crudeltà di quel re, dannata con due tenere sorelle a perpetuo esilio, venne insieme ad esse consegnata ad alcuni mercanti, perché in paese lontanissimo la trasportassero.

Dodessimo amore univa costei ad un giovine trojano, al quale non bastando l'animo di vedersi diigiunto dalla sua amata, venne in mente di farsi compagno della di lei sventura. Dal loro conjugio nacque Egesto in Sicilia; e poiché aduto divenne, chè da Priamo concesso di tornare alla patria dci suoi maggiori. Quivi egli partecipò nei travagli del sanguinosissimo assedio e allorquando, vittima dell'argiva vendetta, cadde la famosa città, raccolti alcuni compagni, insieme ad Elimo, principe d'illustre progenie, fe ritorno in Sicilia. E perché egli era nato nel passe de Sicani, venne da costoro accolto benignamente, ed ottenne alcune terre vicine al fune Criniso, ove delibero di stamziare.

Quindi, come il figliuolo di Anchise li raggiunse, ei volle maniciparați tutta la sua amorevolezza innalzando le due città di Egesta e di Elima, ove rimasero bon anche alcuni fra i compagni d'Enes che, stanichi dei lunghi travagli e degli affanni sofferti, sospiravauo il riposo (5). Concordano in cio Cierono (6), Livio (7), Festo (8) e Virgilio (q) come ricavasi da quei versi:

Interea Æneas urbem designat aratro
Sortiturque domos; hoc Ilium et haec loca Trojae
Esse jubet, gaudet reguo trojanus Acestes.

Ed abbenché Tucidide(10), parlando dell'origine d'Elima ed E-

gesta, taccia i nomi de' loro fondatori, pure non può dal di lui silenzio delutra i alcuna prova contraria allo avvisio dello storico di Alicarnasso. Perlocché noi riguarderemo Enea ed Egesto quai fondatori della noutre città, in ciò conformandoci non solo all'autorità degli scrittori summentovati, ma eziandio a quanto sembra che ne pensassero gli antichi Egestani, i quali perciò imprimevano nelle loro monete talvolta Enea recando in su le spalle l'antio genitore, e talvolta Aceste(11).

La nostra città, reggendosi a republica (12), tanto florida e potente divenne, che fu la prima nel regno degli Elimi (15) Profondissimo silenzio cuopre però gli avvenimenti dei primi secoli della sua esistenza fion all'Olfimpiade L, in che narra Biodoro la vittoria riportata dagli Egestani sugli abitanti di Selinunte loro vicini, benchè in soccorso di questi accorressoro gli Gnidi condotti da Pantalo, che da Ercole traeva origine (16). Più tardi e verso l'Olimpiade LXVII, veggonsi gli Egestani insieme a' Fenici trionfare di Dorico, figliuolo del re di Sparta Anassandride, che adegnando di vivere sotto il governo del di lui francio de, che adegnando di vivere sotto il governo del di lui francio nio degli Eradidi (15).

E tanto erasi di quei tempi accresciuta la potenza di Egesta, che volendo Gelone ne' primi anni dell'Olimpiade LXXIII, vendicare la morte di costui, respinto valorosamente dagli Egestani, fu forza che rinunziasse all'impresa (16).

Finalmente riferisce Diodoro la guerra ch'eglino sostennero nell'anno 3 dell' Olimpiade LXXXI, contro gli abitanti di Lilibeo, e la battaglia ferocissima che insanguino le campagne vicine al fiume Mazaro (17).

Questi sono i soli avvenimenti, che della nostra città ci hanno gli storici tranandati fino a' tempi di che ragioniamo. Però, se tanto fiorive Egesta, non meno di lei prosperava Selinunte. Il fiume Mazaro segnava i confini ai rispettivi paesi, e la diversità dell'origine, ticcome la vicinanza de' territori eran di sovente cagione fra loro di fierissime guerre.

Ora avvenne che in una di queste, promossa dallo avere gli abitanti di Selinunte violato il territorio de' loro vicini, gli Egestani rimasero in un'aspra battaglia interamente sconfitti. Di che oltremodo sucorati, e vedendosi inabili a resistarer più oltre a nemici tanto potenti, chiesero ajiuto agli Agragantui e possia ai Siraeusani, ed agli Affricani medesimi; ma uon avendo trovato favore a presso gli uni ne presso gli attivi, videnri ridotta a cercare la loro salute al di là del mare. Perlocche fatta lega con gli esuli di Locatino, si volsero agli Ateniesig il uni, perché calcidesi di origine, vantando l'affinità del sangue; gli Egestani of-ferendo considerevoli ajuti e le pesso della gueren. Parovirano si fatta richietta l'eloquenza-di Alcibiade, e le ambiziose mire, che da lungo tempo coavaa Atene sulla Scilia. E poliche quella re-publica, per rapporti di uomini sicuri, si fè certa delle dovizie che di quei tempi vantavasi Egesta di posedere, spinta dall'influenza di Alcibiade, e trasandando il avvio consiglio di Nicia, deliberossi a quella guerra, che poscia tornogli tauto fatule (chi.)

Era gia l'anno secondo dell'Olimpiade XCI, quando giungava in Scilia l'escrito Ateniese condotto da Nicia, da Lamaco e dallo stessa Alcibiade, che poco dopo richiamato in Atene, ne lasciava a' colleghi il gioverno. Non è del nostro argomento il riferire gli avvenimenti di quella guerra, nella quale parteggiurono le cità tutte dell'isola nostra in favore di Atene, o di Siracuas; ci è però mestieri di ricordare come in quel tempo venne da Nicia accresciatto il territorio degli Egastani aggiungendovi il passe degli lecercei, la cui città avvez geli al suolo adeguata (190).

Poiche àl tramoutare dell'Olimpiade XCI, la 'vittoria dell'Asimaro dil l'Idimo crollo agli affai algal Atenisa, di cui l'Intere escetio rimase o morto o prigioniero, gli Egestani, come quelli che crano stati motivo di tante sciagure alla Siellia, temettero a ragione, ele contro di loro piombar dovesse la comune vendetta. D'altronde i Selimantini vie più inanimati di presperi successi, nè paghi di cei che gli Egestani avvena loro per amore di quiete ceduto, ne molestavano baldanzosamente con continue scorrerie ed usurpasioni il passe (200, cosiché, oppressi da tante vareture, chiesero il soccorso degli Alfrienni, loro offerendo la signoria di se stessi, Accobes volentici il senato di Cartagine la proferta, come quella che gli presentava il destro di signoregiare sull'isola mostra: bo che eragli vano tornato all'Olimpiade LX, col-l'impresa di Mazco (21) ed ancor più fatale nella LXXV, coll'al-ras di Amilesa.

Però temendo di venire a nuova prova con la potente Siracusa, volle prima pe' suoi messi esplorare l'animo di questa republica, invitandola a farsi mediatrice delle differenze insorte tra Selinunte ed Egesta. E poiché Diocle, che allora reggeva le cose di Siracusa adoperandosi debolmente, di che non sarà mai abbastanza vituperato, non riusci a pacificare le rivali città, i Cartaginesi, che per le pratiche interposte eransi assicurati della neutralità di Siracusa, inviarono in Egesta un presidio di 5800 soldati Campani, l'ajuto de' quali valse non solamente a respingere le aggressioni dei nemici, ma porse agli Egestani facoltà d'imperversare pel paese dei Selinuntini, cosicche vidersi questi alla lor volta costretti a cercare il soccorso de' Siracusani. Conobbe allora il Senato Cartaginese essere ormai giunto il tempo di mandare ad effetto le meditate imprese; e quindi nell'anno quarto dell'Olimpiade XCII, spedì un esercito di centomila Affricani in Sicilia sotto il comando di Annibale figliuolo di Giscone, cui stava fitto nel cuore il desio di vendicare la morte di Amilcare suo avolo avvenuta sotto le mura d'Imera.

Giungeva la formidabile armata nella spiaggia del Lilibeo, ed Annibale senza dar tempo al tempo, richiesti gli ajuti degli Egestani, movcasi alla volta di Selinunte, espugnandone con assalto improvviso il castello posto alla foce del fiume Mazzaro. Quindi investendo vigorosamente Selinunte medesima, la mal difesa città cedeva nell'ottavo giorno all'impeto de' vincitori che, infierendo su' miseri cittadini , 16 mila ne uccisero, non risparmiando nè anche a quelli che nel sacro asilo de' tempi sperato aveano salute (22).

Però la rovina di Selinunte non fu di alcun sollievo ad Egesta. Imperciocchè soggetta al giogo degli Affricani, scomparve da lei quella libertà per cui tanto alto si era levata, ed insicme ad essa disparvero la prosperità e le dovizie, onde fra gli Elimi sedeva regina.

Nel principio dell'Olimp. XCV, mentre le città tutte dell'isola nostra, scuotendo le catene de' barbari, moveansi a favorc di Dionigi, noi la vediamo con Ancira, Solunto, Panormo ed Entella, restar fedele a' Cartaginesi (23), e seguirne la sorte nelle guerre ch' eglino sostennero coi Greci-Sicclioti , cosicchè compressa da

Antich. della Sic. Vol. 1.

dura scrvitù, lacerata dalle guerre, tanto decadde dall'antico suo stato che, quando nell'anno 2 dell'Olimp. CXVIII. Agatocle reduce dall'Affrica volle privarla, benché sua alleata, delle reliquie delle sue antiche ricchezze, non contava Egesta fra le sue mura che soli 10 mila abitanti, e questi medesimi vennero allora per la più parte trucidati in riva allo Scamandro dal crudo principe con si orribili strazi, che i miscri cittadini preferivano darsi di per se stessi la morte appiccando il fuoco alle proprie case.

Perlocche rimasta la città in gran parte distrutta ed interamente priva di popolo vi chiamò Agatocle i disertori: e per non lasciarle nè anche il nome decretò che Diceapoli, o città della giustizia,

fosse in avvenire denominata (24).

Dalle parole di Diodoro però ricavasi che in quel tempo non era Egesta soggetta agli Affricani, perciocchè egli la chiama alleata di Agatocle, circostanza che non avrebbe potuto verificarsi se fosse stata ancora serva di Cartagine. Or siccome ci è noto che, per la pace formata all'anno 2 dell'Olimp. CX, fra Timoleonte ed i Cartaginesi, segnando il fiume Alico il confine de' rispettivi domini, fu Egesta compresa nel paese a questi ultimi soggetto(25), così è chiaro che, non molto innanzi alla sunnotata catastrofe, ella sia tornata a viver libera.

Non ci è noto in qual tempo i Cartaginesi l'avessero nuovamente acquistata, ma è certo che ad essi era soggetta nell'anno primo dell'Olimp. CXXVI, imperciocche sappiamo, ch'ella scuotendo il giogo affricano insieme ad Alicia diedesi spontaneamente a Pirro (26). Partito però l'epirota, tornò Egesta ben tosto all'antico servaggio, imperciocchè ricavasi da Cicerone che nel principio della prima guerra punica, mossi gli Egestani a rivolta scacciarono il presidio de' Peni (27).

Mal secondò però la fortuna il loro ardimento, che superati nuovamente da' Cartaginesi videro miseramente distrutta la loro città (28), e gli oggetti più preziosi, fra i quali il famoso simulacro di Diana, trasportati in Cartagine (29).

Appio Claudio nell'anno primo dell'Olimp. CXXIX, dopo aver liberata Messana dall'assedio, spinse le sue legioni sino ad Egesta (30). Nell' anno appresso però il secondo della medesima Olimpiado venuti i Consoli M. Ottacilio e M. Valerio, diedesi E-

gesta spontanemente a' Romani, di cui le aquile spiegarono allora il volo vitorioso sull'intera Sicilia. Quindi fin che a più miti destini venne la nostra città: perciocche l'origine comune che dal figliulo di Anchice Roma ed Egesta traevano, e la spontaneità colla quale i suoi abitanti eransi mossi in favore di quella republica, fie che i Romani la riguardassero con fraterna benevolenza, donde avvenne ch'ella fiu contraddistina col diritto dei latini (3), il suo territorio accresciuto di vasti e fertili campi(5a), e videsi annoverata fra le cinque città, cui vennero accordati privilegi dell'immunità e della libertà (33). E da ciò fu mosso probabilmente l'egestano Pasione, figlio di Lucio, ad innalzare un monumento alla coorte di Ceclio Metello, come ricavasi da una iscrizione che conservasi all'antica Erice, oggidi Monte S. Giuliano (54):

In questa condizione se non gloriosa almeno tollerabile continuò ad esistere per molti secoli la nostra città, come chiara prova ne fanno gl' itinerari Romani, scritti nel terzo e nel quarto secolo, ne' quali si trova annotato(35),

Drepanis Segesta XXVI m. p. Panormo XXXIV m. p.

e molti de' suoi sepoleri, i quali sono da riferire all'epoca in che fioriva il cristianesimo, e perchè veggonsi collocati entro la città, mentre i pagani solevano sotterrare i trapassati fuori le mura, c perchè sforniti si rinvengono del solito corredo di stoviglic e di monete.

Faji è però cosa assai malagevole il determinare con precisione repeate della sua totale distruzione. Alcuni scrittori siciliani, sul·l'autorità di Paolo Diacono (36), l'attribuiscono a' Saraceni, ma essendo assai dubbia, anzi spesso fallace l'autorità di questo storico non è da contare sulla di lui asserzione, ma può soltanto affermarsi che nei tempi normanni cila abbia cessato di esistere imperciocche non vedesi menzionata nei loro annali, nei quali si fa minutiasimo ricordo non solo delle città, ma benanco d'ogni piccolo castello o villaggio. Per le quali cose ci è forza convenire essere tuttavia incerta ed oscura l'epoca in ch'ebbe fine la nostra città, potendosi solamente affermare con sicurezza, ch'ella ancora

#### ( 108 )

esistesse nel IV secolo, e che fosse dell'intutto scomparsa nell'XI dell'era nostra.

Però se incerta rimane l'epoca in che fu interamente distrutu una città che avea sortito così nobile ed antico incominciamento, e che per potere e per ricchezza videsi primeggiare ne fasti della Sicilia, oltre alle helle medaglie sino a noi pervenute, ci rimangno tuttavia due preziosi monumenti il tempio ed il testro, i quali valgono a ricordare le antiche sue glorice, o bastano a far palese di qual pregio sieno stati i suoi edifici. E quanto profondamente gli Esestani sentissero il merio della bellezza, ampiamente ricavasi dagli onori divini, ch' eglino dopo morte concessero allo stesso foro nemico, Filippo da Crotone compagno di Dorico, e figliuolo di Batacide, il quale a quei tempi cra sopra ogni altro tentou bellissimo glorine (57).





### PARTE SECONDA

### COROGRAFIA E MONUMENTI DI EGESTA

#### TAVOLA II.

Lungi tre miglia a settentrione da Calatafini, sorge quel monte che oggidì appellasi Barbara o Varvaro, sul dorso del quale sedeva l'antica Egesta(1).

Profondi valloni lo separano dalla giogaja di erte ed elevate montague, che nell'occidente ed al mezzo giorno ne signoreggiano l'altezza; mentre la ruvida corona de' loro maestosi ciglioni, inchianadosi veros setteutrione e l'oriente, cha un canto lascia libero allo sguardo il prospetto ridente della campagna ed el golfo di Castellammare, cui fa termine il espo Rama, e dall'altro si mostra vistosissimo paese, che ora in monti rapidamente s'innabta, or on dilastae falde dodermente rilevasi in oudeggianti delivi, ed ora in collicelli lussureggianti di floridissima vegetzazione. Vagi pia pesesti e villaggi acconciamente campagiano in questa amena prospettiva, cui le alte ciune de' monti fan vaghissimo termine. Antek. Adel Soi. F. d. 1

Erta è al monte l'ascesa, ma più facil diviene verso l'occaso, e propriamente rimpetto a quell'isolata collina, sul cui dorso sorge tuttavia il peristilio di un maestoso tempio dorico.

Ove è più dolce il montare, osservansi le reliquie delle mura antichissime, che ne' luoghi di più facile accesso stavano a difesa della città, e più innanzi inoltrandosi, vedesi la parte superiore del monte cospersa de' laceri avanzi della distrutta Egesta, sinchè giungendo al confine settentrionale di essa, s'incontra gran parte dell'antico tcatro, posto al di sotto dell'arce.

Bagna le falde del monte il fiume di S. Bartolomeo, che nel suo corso varia più volte di nome. Imperciocchè dalle montague di Vita, donde scaturisce, fin sotto Calatafimi in cui accoglie nelle sue acque il torrente della Pispisa, vien appellato Galemici. Quivi prende l'altra denominazione di Gaggera, e sempre diriggendosi a settentrione, oltrepassato il sito de' bagni caldi, si unisce al Fiume Freddo ricevendo in quel punto il nome di S. Bartolomeo che ritiene sin che va a sboccare nel mar tirreno.

Per le quali cose vedesi apertamente come il S. Bartolomeo risulti di due braccia, cioè il Gaggera ingrossato nell'inverno dal

torrente della Pispisa, ed il Fiume Freddo.

Il Fazello fu il primo a ravvisare nel S. Bartolomeo l'antico Crimiso (2). Nel che diede prova di mirabile accorgimento. Imperciocchè sendo questo il fiume, che scorre vicino ad Egesta, e ricavandosi dallo storico di Alicarnasso (3), che Egesto venuto in Sicilia si pose ad abitare vicino al Crimiso, non può dubitarsi che Egesta da lui insieme ad Enea fabricata, fosse vicina a quel fiume, pel quale egli dovca conservare grandissima venerazione, anche a riguardo del favoloso suo nascimento (4).

È nota per altro la venerazione religiosa che tributavano gli antichi a quei fiumi presso i quali sorgevano le loro eittà, e siccome la storia e le medaglie di Egesta ricordano per ogni dove il fiume Crimiso, così vedesi apertamente che un tal nome abbia

avuto quello che alla città scorreva vicino.

Il Cluverio (5) vorrebbe riconoscere il Crimiso nel Belice destro, ma per le cennate ragioni egli sembra non potersi convenicntemente attribuire un tal nome ad un fiume, che come il Belice, scorre oltre a 20 miglia lontano della nostra città; e perció ove si volesse concorrere nel di lui pensamento, si dovrebbe rinunciare a tutte le prove cvidentissime, in cui concorda lo stesso Cluverio, per le quali dimostrasi l'esistenza di Egesta sul monte Barbara, e ricercarue gli avanzi in altro sito lungo il corso del Belice. Nè qui lascerem di notare che delle parole medesime del mentovato geografo risulta, aver egli confuso il Belice destro col sinistro, essendo questo e non già il primo il fiume che scorre sotto di Entella, da lui creduto il Crimiso. D' altronde leggendosi in Diodoro, che Timolconte movendosi contro i Cartaginesi, condusse l'esercito nel paese a questi soggetto, perchè il territorio degli alleati andasse esente dai mali della guerra(6), non può presumersi, come ne pensa il Cluverio, ch'egli siasi diretto ad Entella, città che pria dell'arrivo di Asdrubale e di Amileare era già venuta in suo potere (7); ma è assai più verosimile che siasi diretto verso Ancira, Solunto, Panormo ed Egesta, città possedute dagli Affricani, e particolarmente verso quest'ultima, che pria delle altre incontrar dovea, venendo da Agrigento allo scontro dei Cartaginesi partiti dal Lilibeo.

Nè di gran peso parci l'altro argomento ed quale il Cluverio vien dimostrando, che Scamandro e non Crimiso appellavasi il fume vicino ad Egesta, appoggiandosi alle parole di Diodoro il quale, nel descrivere le crudeltà eserciate da Agatode contro gli Egestani, riferisee ch' esse ebbero luogo vicino al fume Scamandro (8); imperciocchè appiamo da Strabone che allorquando giume Enea in Sicilia, cambiò i nomi de' fumi vicini ad Egesta in quelli di Scamandro e di Simoenta (9), i quali nomi parci che benissimo si convengano alle due braccia del S. Bartolomeo, cicè il Gaggere di il Freddo, non recando ostacolo al notaro ergomento il vedere un fume medesimo appellato con diverse demonizazioni, siccome fra gli sitri esempi si può addurer l'Onbola con altro nome detto fiume di Tauromenio, ed il Facellino che alcuni appellarono Milos.

Finalmente, sorge un'altra ed incontrastabile prova del nostro argomento dal riconoscere nel fume S. Bertolomeo le medesime qualità che gli antichi attribuirono al Crimiso. Imperciocché Solino dice » Apud Segetatuus Herbeus si medio [humne exacutuation ne ferrestri(to) ed Antignos servivo « l'unpaneum, et Crimismi in su. periori frigidos, el infra calidas esse(11), circostanze particolari che uttavia. nel S. Bartolomico si osservano. E qui cade in acconeio far motto delle acque Segestane, ovvero Piucie volgarmente denominate; le quali con molto onore veggonsi dagli autichi scrittori, e particolarmente dal nostro Diodoro ricordate (12).

Sorgono queste, poco più di due miglia al Nord-Est del monte Barbara, da sci diverse scaturigini; quattro sulla riva sinistra del Gaggera, due sulla destra. La prima, appellata dagli antichi Herbesus (13), sbocca in mezzo al fiume, e ben si discerne pel colore argenteo che comunica alle sue acque. Poco luugi, dall'alta ripa del fiume, vi si precipita la seconda. Qui presso pullula la terza, e si raceoglie iu augusta conca, riparata da meschina celletta tutta minacciante rovina; ed è molto probabile che sia questa Porpace, che gli Egestani rappresentavano con umano sembiante (14); cd oggidi si denomina il bagno di Calamet, nome derivatogli da un autico castello saracino, ehc in linguaggio moresco appellavasi Calata-Jamet ossia il castello de' bagni, che ancora esisteva al tempo del Conte Ruggiero (15). Spiccia la quarta da uno speco sotterraneo; e addimandasi il bagno delle Femmine. La quinta, appellata la fonte di fra Girolamo, è rimarchevole pel ealore delle sue acque. La sesta finalmente, oggidi conosciuta col nome di Gorgo caldo vedesi circa 500 passi distante, e supera nel calore le precedenti, oud'è assai possibile ch'ella sia la sorgente, che dagli antichi Telmesso o Termesso denominavasi.

Or dopo di avere del sito, de' fiumi, e de' bagui di Egesta, per quanto le nostre forze comportavano, ragionato, imprenderemo a descriverne i monumenti con quell'esattezza, che sapremo migliore.

TAV. III, IV, V, VI, VII cd VIII.

Il tempio ci si presenta il primo. Sorge esso in sul dorso di un colle poco clevato all'occidente della città, da cui è discotto circa a 350 conune (16). Ne formano il peristilio 50 colonne doriche senza scanalature, disposte in modo che sei stanno su' lati minori, e 14, comprese le angoliri, sulle ale, appartenendo così a quel genere che i Greci deuominarono exastilo-periptao.

Un parallelogrammo lungo pal. 237, 3, e largo pal. 102, 8

ne forma la base, i cui lati più brevi, giusta l'uso geratico, son volti all'oriente ed all'occaso, e quindi è che mostra il suo prospetto a coloro che vengono dalla città.

Son le colonne innalzate sopra un basamento diviso in ágradini dei quali l'inferiore è meno elevato, e il superiore vedesi soltanto compito verso settentrione, maneando negli altri tre lati delle pietre intermedic, si che quelle su cui poggiano le colonne, appariscono come tanti dadi isolati.

Il diametro delle colonne è di palmi 7, 3, 9, e la loro altezza compreso il capitello risponde a poco meno di cinque diametri;

compress it capitatio risponue a poco meno di cinque damaeri; la trabezzione a ½5 o poco men della linghezza delle colonie, e l'intera altezza del prospetto a 1/6, della sua maggior larghezza. Gl'intercolunni, che superano alquanto il diametro delle colonne, sono larghi pal. 9, 7, ma più angusti trovansi quelli, che agli

ne, sono larghi pal. 9, 7, ma più angusti trovansi quelli, che agli angoli si avvicinano; pratica costantemente soservata da' Greci, onde ottenere con tale industria, e con la varia larghezza delle metope, la giusta misura per la distribuzione de' triglifi, i quali mentre cadono a piombo sul centro delle colonue intermedie, trovanis parimenti rispondere aglie esterni del fregio (17, 1).

Da dieci sino a dodici pezzi di tufo calcare formano i fusti delle colonne, rastremate di 1/6 e tutto all'intorno coperte di una specie di rivestimento sporgente circa due once dall' imo e dal sommo scapo.

Corre su di queste l'architrave con le sue gosciole, coronato da un listello, sul quale posa si fregio, ornato di triglité e metope piane, e quindi la cornice, che per l'aggetto de' modiglioni, e la semplicità delle modanature, ond'e con ammirevole pasimonia profiliata, aggiunge al carattere semplice e maschio dell'edificio, e di bellissime ombre colorisce l'intera fabbrica.

Due frontoni poco elevati dan compimento al tempio, ed impongono col grave loro aspetto maggior carattere di robustezza al grandioso monumento.

Il sig. Denon fu il primo ad avvisare, che questo tempio a suo credere non fosse stato mai compituo. E quanto al ver si apponesse quell'uomo valentissimo, chiaramente ricavasi dalle cose che saremo per esporre. Primieramente le bugne rustiche, che aggettano in mezzo alle masse parallelepipede di che son formati i gra-

Antich. della Sic. Vol. 1.

dini (tav. VIII) mostrano per la loro forma trascurata e irregolare, che non servissero di alcuno ornamento, e che anzi pareggiar si dovessero nell' ultima pulitura alla fronte di essi. Nè fa ostacolo a questa nostra opinione l'esempio delle bugne sporgenti, che osservansi nei gradini sottoposti alle colonne del portico di Torico, le quali sembra servissero ad ornamento, perchè nel nostro tempio veggonsi queste in alcuni luoghi già tolte in parte, e del tutto nel gradino inferiore (tav. V, e VI). E che le bugne delle quali è parola non servissero di ornamento, chiaramente ricavasi dal vederle adoperate nella parte interna dei frontoni, ove dalla tettoja restar doveano coperte (tav. V, fig. 2).

Conferma il nostro assunto la mancanza delle pietre intermedie fra i dadi che sostengono le colonne, le quali come si vede nel lato settentrionale, a queste congiunte, formar doveano il gradino superiore (tav. VI). Donde risulta esser privo il nostro edifizio della base su cui innalzar si dovea la cella, parte essenziale del tempio, e della quale non iscorgesi alcun vestigio; non potendosi per tali riguardare quelle pietre, che nella tavola IV, abbiamo segnate colla lettera A, perchè non designano il sito, che ne' peripteri attribuivasi a questa parte del tempio, e d'altronde, dal vedersi oruate di un listello, ricavasi che non era stata destinata a formar parte delle fondamenta.

A vieppiù confortare il nostro assunto, aggiungeremo come quella specie di rivestimento sporgente, che gira intorno alle colonne, palesa colla sua ruvida ed ineguale superficie, che dovea togliersi dallo scarpello, perchè le colonne pria di praticarvisi le scanalature venissero ridotte alla dimensione immaginata dall'architetto, indicata probabilmente da listelli rientranti dell'imo e del sommo-scapo, i quali veggonsi già condotti con finitissima pulitura. E benehè non ci sia ignoto di vedersi in quel tempio di Delos che vuolsi dedicato ad Apollo (18), e nelle colonne del portico di Torico, e in quelle del tempio di Nemesi nell'antico borgo di Ramnunte nell'Attica ed in quelle del tempio di Cercre in Elcusi, una particolarità molto simile a quanto osserviamo nel tempio egestano, quella cioè di colonne circondate da un rivestimento, pure non sembra a noi che per tali pochi esempi resti indebolito il nostro argomento: impercioechè sebbene ne' monumenti sopraecennati sian le colonne coperte di un rivestimento simile a quello osservato in Egesta, pure le due fascette rientranti dall'imo e dal sommo scapo vi si veggono ornate di senalature; per la qual cosa vedesi apertamente che l'architetto comunque abbia, non si sa per qual motivo, trabacitato di seanafar le colonne nell'intera loro lunghezza, non volle ciò non pertanto tra-lacciare di secennar l'uso di questo ornamento caratteristico dell'ordine dorico-greco: del che il tempio egestano trovasi del tutto sfornito.

Aggiungeremo finalmente un'ultima ed incontrastabile prova, onde sempre più consolidare il nostro argomento, quella che desumesi dal nou vedersi nel nostro edificio aleuna traccia de buchi, che dovevano accogliere le travi del augrundio e della tettoja; di che certamente non poteva maneare un tempio che fosse compiuto, essendo omai fuor di dubbio, che tal genere di edifizi, sinanco gl'ipetri eran sempre o in tutto o in parte da una copertura dificis (17s).

Per le quali cose, sembrandoci provato abbastanza di non esser mai stato il templo egestano dell'intutto finito, ci faremo ad esporre talune congetture, per le quali possa argomentarsi l'epoca alla quale se ne debba rificire la costruzione. La storia ci fi conosecre come ricea, e prosperosa sia stata Egesta ne' primi secoli della sua esistenza, e finché la sempre crescente potenza di Selinunte, sua antica rivale, non avesse ridotti gli Egestani e cercare la loro salutie nel secorono di Atene. Difatti il tempio ed il teatro insieme, che tuttavia esistono, ne mostrano quanto in essa 
forenti sieno state le arti.

L'infelice guerra di Nicia, ch'ebbe termine colla sanguinosa bataglia dell'Asianzo, ed il giogo Cartaginece, al quale per sottraria alla vendetta de' loro prepotenti nemici, gli Egestani voloutariamente si sottomisero, segnano l'epoca sventurata in che tramonio la gloria e la prosperità della nostra città. Imperciocchè ne' secoli posteriori serva de' Cartaginesi, distrutta da Agatoele, e poscia soggetta a' Romani, infelicissima divenne la sua condizione sotto il governo dei primi, ed occura nel dominio di quest'ultimi.

Sorge quindi spontaneamente l'idea, chè ne' periodi della loro prosperità e non mai in quelli della loro decadenza abbiano gli Egestani dato opera alla costruzione di un tempio di tanta mole, e di tanto dispendio. E siccome fu per noi dimostrato non esser cali del tutto compiuto, così sembra assai verisimile che abbiano essi atteso a fabricarlo pria degli anni 413 o 400 avanti l'era cristiana, ma che sopraffatti da tante sventure, e caduti dal posto luminoso, nel quale eransi per tanti secoli mantenuti non avendo più i mezzi di recare a termine l'intrapreso lavoro, lasciato lo abbiano incompiuto, siccome avvenne del tempio rinomatissimo di Giove Olimpico in Agrigento (20), e forse ancora dell'altro non meno stupendo, che alla medesima divinità dovevasi probabilmente in Selinunte consacrare. La qual congettura vieno maggiormente confortata dal carattere semplice, maestoso, e robusto del nostro monumento, che lo palesa evidentemente lavoro de' tempi più avventurosi dell'arte greca e di molto anteriore all'epoca dei Romani, nella quale l'architettura, particolarmente nell'ordine dorico, assunse un carattere dell'intutto diverso, e per la proporzione delle colonne, e per lo sporto dei capitelli, e per le modanature della cornice, e per la sychtezza dell'insieme, sicché dalla sua antica natura decadde.

Non crediamo poi convenevole il perderci in congetture, che non avendo alcun fondamento posson esser tutte fallaci, intorno al nume, cui doveva esser il nostro tempio destinato; solo però ci limiteremo a dimostrare, quanto priva di sostegno sia l'opinione di coloro che lo vorrebbero dedicato a Diana, appoggiandosi ad un passo di Cicerone nel quale affermasi, che gli Egestani onorassero questa Dea con antichissima religione: fuil apad Segestanos ex aere simulacium Dianae, cum summa, alque antiquissima praeditum religione, tum singulari opere, artificioque perfectum. Ma le parole medesime del romano oratore contraddicono apertamente sì fatta sentenza; imperciocchè egli parla soltanto di un simulacro e non mai di un tempio di Diana; ed ove ancora volesse questo supporsi, bisognerebbe crederlo antico come il simulacro a cui era destinato, e non mai tuttavia incompiuto siccome il nostro. Daltronde, che il simulacro di che è parola in Cicerone fosse entro la città, e non già fuori delle sue mura, ricavasi dalle susseguenti parole, quid hoc tota Sicilia est clarius, quam omnes Segestanas matronas, et virgines convenisse, cum Diana exportaretur ex oppido (21).

Or siccome il tempio, che abbiamo descritto, sorge sopra un colle isolato, cicae 350 canne lontano dalle mura di Egesta, così vedesi apertamente nou potervisi in alcun modo riferire quanto del ismulacro di Diana dall'oratore romano ci vien rapportato. Arrogi, che ove Verre avesse tolto da un tempio il simulacro, di che è parola, sarebbe stata questa una circostanza, che aggravandone il delitto non poteva esser tacitata dal valentissimo oratore, siccome e' non la tacque, trattando dell'involamento della statu all' Ercole in Agrigento, del simulacro del fume Crisa in Assoro, e di tanti altri furit cossimili da Verre commessi.

Ci resta adesso a parlar del teatro; ma pria d'imprenderne la descrizione sari\(^p\) regio dell'opera intertenceri alcun poco sul·l'origine degli spettacoli scenici, sul luogo destinato alle loro rappresentazioni, e sugli usi diversi a cui i Greci ed i Romani dedicarono alcuno delle sue parti, onde desumer qualche argomento che porger ne possa lume intorno all'epoca, in che il teatro Egostano venne imalzato.

Innanzichè la poesia drammatica avesse avuto incominciamento, solona gli abitanti di Sicione rappresentare con cori le avventure di Adrasto, uno dei loro antichi Sovrani(22), e gli Egineti usavan certi cori di donne, che presso due statue di legno, tole agli Epidauri, cantavano alcuni componimenti, che alle commedie di molto somigliavano (25). 2erò le feste Dionisiache, nell'allegria delle quali avea luogo il canto de' cori, futron quelle che principalmente diedero origine alle sceniche rappresentazioni.

Si fatti cori facean parre in Atene delle feste di Bacoc(a), e quivi più tardi coloro, che dirigoranli, avvisnoni d'interromperne di tempo in tempo il canto, con la rappresentazione grottesea di una scena o di un'azione, che addimandarnon tytas, fessuative, che benanche propili, imperciocebe possia avvenne che la traggidia, la commedia e la satira formassero tre generi di rappresentazioni distinte, e ritenessero ciascuna un nome particolare.

Qualche anno dopo Susarione e Tespi, nati entrambi in picci villaggio dell'Attica appellato Icaria, comparvero accompagnati da una truppa di attori, l'uno sopra una carretta, l'altro su di un palco di legno (30). Il primo suttaccando i vize di vizicoì del suo tempo, formava le delizie della campagna e dava prin-

Antich. della Sic. Vol. 1.

cipio alla commedia attica: il secondo, prendendo a trattare soggetti più nobili, cavati dalla favola e dalla storia, gittava le fon-

damenta della tragedia.

Di allora în poi Bacco e le sue gesta non formaron più il subietto esclusivo di si fatti trattenimenti popolari; ed è assai probabile, che a cagione delle innovazioni introdotte da Tespi, sorgesse fra gli spettatori quel detto, che poscia divenne proverbiale Guder apos ver Acerveer, questo non ha nulla di comune con Bacco, esclamazione che quindi diede origine nell'idioma greco al nuovo vocabolo Aupostionuson, male a proposito.

Tal sorta di rappresertazioni, ove le antiche tradizioni venivano sfigurate dalle finzioni del poeta, spiacquero all'austerità di Solone, che perciò proibille. Ma il gusto sen' era talmente divulgato, che i suoi sforzi tornavano inutili, e venticinque anni dopo al tempo di Pisistrato, Tespi, ricomparve in Atene maggiormente applaudito, e poscia Frinico e Cherillo ne seguiron le orme(27). Era però serbato ad Eschilo il dare a simili componimenti una forma regolare; e quindi fu ch'ei venne riguardato come il padre della tragedia, che più tardi per opera di Sofoele e di Euripide divenne una composizione perfetta.

Il luogo destinato alla rappresentazione de' drammi, ebbesi nome \$107,00%, voce derivata dal verbo \$100,000, che vale riguardare, contemplare; e la sua forma fondamentale ugualmente dové, sin dalla sua origine, ricavarsi dall'uso cui veniva addetto. E siccome è naturale, che ove si tratti di vedere, gli spettatori si raccolgono in semicerchio innanzi all'oggetto cui sono i loro sguardi rivolti, onde l'uno non sia d'ostacolo all'altro, così, ne consegue, che la forma primordiale del teatro dovè somigliare ad un semicerchio.

La cavità di un vallone declive ch' è naturalmente circolare, offcri probabilmente a questi primitivi spettacoli un sito campestre e senz'arte; ed ove vollesi rappresentare qualche cosa somiglievole ad una scena, s'introdusse una specie di capanua o di tavolato che ne faceva le veci(28): quindi l'istessa cavità del monte trasformossi in sedili per maggior comodo degli spettatori.

Allorquando gli spettacoli scenici s'introdussero nella città, alcuni informi palchi di legno dovettoro rimpiazzare quei naturali teatri, ma dalla stessa natura delle cose deriva, ch'essendo destinati all' oggetto medesimo, eglino conservassero la primitiva lor forma. Se non che, acquistando le sceniche rappresentazioni una setensione de un perfezionamento maggiore, divennero i testri mano mano più comodi e più regolari, avanzandosi sempre verso quella perfezione, che poscia servi di tipo nella costruzione di quelli di nietra.

Però i teatri di Atene continuarono per lunga pezza ad esser costruiti di legno: dice Esichio Tabulata lignea in quibus spectidoud Atheuis; priusquam Diomysi theatirum essituteum esset. E perchè la scena apparisse più decorata, s' introdusse il costume di covrirne la travatura con tel dipinte \*\*arshaussi in prova di che riferisce Vitruvio, che Agatarco avea dipinta, per un dramma d' Eschilo, una scena ammirevolissima (29), e molti ricordi trovansi negli antichi scrittori di tele dipinte per uso di teatro (50).

E' fu soltanto verso la LNX. Ol., e mentre rappresentavanis alcuni componimenti di Pratina, contemporanoe d' Eachilo, che il teatro di legno di Atene crollo, mentre cranvi gli spettuoro (51). Lo che mosse gli Ateniesi a costruirne uno in pietra per essere più sicuro e più solto e, il quale intrapreso al tempo di Temistoele venne a Bacco dedicato (52). Però dal vedersi elevato su quel pendio della collina dell'Acropoli, volta el monte Imetto, e nella rupe medesima tagliati i sedili (53), si scorge apertamente come nel costruirlo abbiansi voluto serbare le pratiche consuete de' primitivi teatri.

Or come che la manonza delle notizie storiche, e de' monumenti, non ci autorizzi ad affermare con sicurezza, che il teatro di Bacco in Atene sia stato il primo che i Greci avessero in pietra edificato, pure considerando come agli Ateniesi debbasi il vanto di avere inventato il d'arama e l'azione scenica regolare, sembrerà molto probabile ch'eglino siano stati i primi ugadamente a ridurre il luogo, ove eseguivansi simili rappresentazioni, più stabile, e ad adattarvi forme e distribuzioni analoghe all'uso cui era destinato: difatti un edificio, che come il teatro di Bacco fu lungamente riguardato fra i primi che sorgessero nella Grecia , non poteva non esser eseguito sopra norme anteriormente stabilite e consacrate dall'uso ne' teatri di legon.

Affinche però si possa più facilmente concepire la forma, e la

distribuzione del teatro greco, non che le cagioni donde derivano, è mesticri volger la mente all'origine primitiva delle sceniche rappresentazioni.

Il dramma, siccome abbiamo osservato, non fu da principio se non un coro desinato a cantara elumi ditirumbi in onore di Dioniso senza veruna declamazione (34). Posteriormente vi si aggiumero uno o più interlocutori, i quali negl'intermezzi detlamavano alcune avventure tratte dalla mislogia, sinobe, coll'anda del tempo, divenne il coro da principale accessorio all'azione, che vollesi rappresentare.

La scena, o il luogo della rappresentazione, fu dunque disposta da principio in modo, che potesse contenere molte persone di che componevasi il coro (55), e quindi era mestieri, che si stendesse maggiormente in larghezza che in profondità; e siccome gli spettatori le stavan seduti di rincontro in un semicerchio, così il diametro di musto servi a determinare la larghezza della scena.

Oltre i cori di musica avevano i greci quelli di danza, ed ecco quindi il biogno di un luogo adatto a in fatte reppresentazioni, e la cagione per cui derivogliene il nome \*\*\*1/\*\*17\*\*1, de do n'avene destinato quello spazio compreso tra l'inferiore sedile, e la linea del proscenio. Finalmente biognava il luogo destinato agli spettatori, a cui, secondo la genuina derivazione della parcha, puosi attribuire estatamente il nome di \*\*\*12\*\*\*1, da vedere, nel quale per maggior comodo degli spettatori eran praticati i sedilo.

Dalle quali cose ricavasi come il teatro greco consistesse in un piano da un lato semicircolare, dall'altro rettangolare, che conteneva nel mezzo uno spazio destinato all'orchestra (36).

Dividevasi l'edificio in tre parti diverse: 1º la scena, ossia il luogo dore agivano gli attori: 2º l'orchestra per la danza, e pei mimi; 5º il semicerchio destinato agli spettatori.

La Xxed aveasi tre porte (57), ed era suddivisa in tre parti, cioè la prima che propriamente addimandavasi scena (58) e dava il suo nome alle altre parti subalterne, rappresentava il prospetto di un grande edificio. La seconda, che indistintamente appellavasi l'apressitire, o l'artio era un vasto spassio avanti la scena, ove agivano gli attori (50) ai cui lati stavano i triangoli, per le mutaziono gli attori (50) ai cui lati stavano i triangoli, per le mutazione

ni, appellati equagni (40), imperciocchè stimavasi necessario che le decorazioni fossero in rapporto con l'azione, che volevasi rappresentare. Epperò dice Ovidio:

Sic ubi tolluntur festis aulaea theatris Surgere signa solent, primumque ostendere vultus. Caetera paulatim placidoque educta tenore Tota patent, imóque pedes in margine ponunt.

La terza finalmente cra uno spazio oblungo dietro la scena, detto napassorio, dove abbigliavansi gli attori, e si apparecchiavano le macchine, che i greci addimandavano discretigaro.

Il semicerchio destinato agli spettatori, xxxxx, era diviso dalla scena per due corridori detti anoloi (41). Esso era guarnito da molte fila di sedili, 48 # (42), che salivano gradatamente dalle scalee in triangoli, che appellavansi x19x18x1 (43). E nella loro continuazione vedevansi interrotte da una o due fasce concentriche, addimandate da' greci A: «(@para. ed anche (@pai(44), le quali dividevano gli ordini de' sedili in due o tre porzioni, di cui l'inferiore appellavasi \*potertuker il primo o l'anteriore di legno, forse a riguardo dell'antico nome che aveasi, quando il teatro era formato di questa materia(45). In tal guisa il luogo destinato agli spettatori restava diviso in parti distinte, nelle quali eglino sedevano, secondoché comportava la diversa loro condizione. Imperciocchè presso i Greci, i magistrati avevano nel teatro un luogo particolare che addimandavasi souleurisor; quello destinato ai giovani dicevasi sondisor, le donne occupavano i sedili superiori(46), ed eranvi eziandio alcuni posti particolari, che tramandavansi per eredità, i quali nominavansi «100seise, e rispondevano alla parte più vicina all'orchestra.

L'orchektra, in fine, era lo spazio compreso fra il gradino inferiore, e la linea del proscenio. And'essa vedesal divisa in tre parti. La prima, delle altre più vasta, addimandavasi propriamente rigerin, ed era saseguata, come dalla stessa parola deriva, a' danzatori, ed ai mimi che agivano negl'intervalli. La seconda si appellava 30-x34 perchè era quadrate al in forma di latare. E la terza, posta ai lati del limete, era destinata alla sinfonia, e addimandavasi serratore, perchè posta a più della scena, o meglio del proscenio restando per tal guisa vicina agli spettatori, a' mimi, a' cori ed adii attori (38).

Antich. della Sic. Vol. 1.

L'orchestra poi formava come lo schema fondamentale, dal quale derivavano le parti tutte del teatro. Esigendo la sua figura un cerelio, cra questo per una metà circondato dalle fila de' sedili e dall'altro circoscitto dalla scena, per determinare la quale usavan i greci architetti d'icrivero in questo ecrelio tre quadrati, e dore cadeva il lato di essi parallelo, e più vicino alla seena vi egnavano il limite del proscenio; quindi tirando una linea a questo parallela e tangente al circolo v'innalzavano il prospetto della seena. Gli anglo pio di questi quadrati servivano a determinare il sito delle porte della scena, ed anche le sealee della divisione inferiore, impresiocobic non sempre questi secnedavano come ragio continuati dall'alto in giù, ma di sovente le scalee degli ordini superiori vedesani rispondere en lemzzo de' cuenci inferiori.

Roma, sin da' primi tempi della sua fondazione, aveva adortati moltisimi usi degli Etruschi, e siccome non è a dubitare che antichissimi rapporti esistessero tra la Grecia e l'Etruria, così ne consegue che i Romani, pria che stabilissero relazioni dirette coi Greci, avessero per mezzo di quella ricevute non poche costumanze.

L'Etruria aveva al par della Grecia tre maniere di rappresentazioni secnicie, la tragedia cioi, la commedia e la satira, ossia il dramma empestre. E con tal nome esse venivano designate in Atella capitale degli Oschi, ove obbero origine. Però vedendo sino al tempo di Vitruvio i teatri di Roma costrutti in legno, è assai probabile, come opportunamente osserva il dotto Quatremere de Quincy, che anche questo costume, insieme all'uso del drammi, le sia stato tramandato dall'Etruria, ove l'uso di costruire in legno ci vien contestato dallo stasso Vitruvio.

I teatri di Roma d'altronde, comeché di grandissima magnificenza, pure non cran che tempronei (6)0, od i non fu prima dell'anno 155 avanti l'era cristiana, che vidosi, per opera de censori Valerio Messala e Casio Longino, il primo teatro permanente. Ma questo medesimo venne da li a non guari distrutto per rispetto a' buoni costumi con un decreto del senato, provocato dal consolo Scipione Naiste (50), col quale fu ben anche statuio che in Roma e ad un miglio all'intorno non fosse ad alcuno permesso di sedere negli spettacoli (51).

Pompeo fu quegli, com'è noto ad ognuno, che 55 anni avanti G. C., essendo tornato dalla guerra contro Mitridate, ergesse in Roma il primo teatro di pietra: al che arrogiamo, siccome ricavasi di Plutarco, che quel potente romano volle imitare il teatro di Mitilene, avvegnache più vaste ne facesse le proporzioni (52). Quindi ane, avvegnache più vaste ne facesse le proporzioni (52). Quindi ane, avvegnache più vaste ne facesse le proporzioni (52). di pietra sotto il suo nome. Inoltre a quest'epoca medesima deesi riferire l'altro, similiente di gietra, del quale Giulio Cesare avea 55 anni prima gittate le fondamenta, e che Augusto, recatolo a comonimento. dedicio a Marcello ficiliulo di Ottuvia.

Non è a dubitare che i teatri de' Romani si di legno come di pietra somigliassero moltissimo a quelli de' Greci. Dai due che Curione, celebrando i funerali del padre, se costruire in legno, e che girando su due gran perni iusieme agli spettatori formarono nella loro congiunzione un anfiteatro (53), comprendesi bene. come esser doveano di forma semicircolare, ed Isidoro dice » Po-» stea ex medio amphitheatro, theatrum factum cst(54)». Daltronde il teatro di Marcello del pari che tanti altri tuttavia esistenti mostrano apertamente come il teatro romano in pochissime parti differisca dal greco. Imperciocche si l'uno che l'altro erano semicircolari e con sedili da un lato, rettangolare dall'altro, e nello spazio compreso nel mezzo stavasi in ambo l'orchestra, conformandosi in ciò i Romani all'uso de' Greci, anche pria del decreto senatorio, il quale ne' tempi di Augusto stabili perentoriamente ne' teatri e negli anfiteatri (55) di collocare in parti distinte i diversi ordini de' magistrati e de' cittadini (56), come ricavasi da Tito Livio (57), da Tacito (58), da Svetonio (59), da Plinio (60), da Dione (61) e da Giovenale (62).

Vitruvio, di cui gran parte del libro V è dedicato alla descrizione dei teatri Greie i Romani, ed al modo di costruiril, rileva per ventura le differenze fra loro esistenti, ricavandone l'origine dell'ano diverso, a cui talune delle loro parti venivano destinate. Quindi egli dice, che l'orclustra, la quale presso i Greci serviva alla danza de' cori, riguardavasi da' Romani come il posto migliore, e perciò vi eran collocati i sedili pe' senatori, suando presso costoro i ballerini di eseguire le loro danze sulla scena o, per meglio dire, sul prossenio.

Da queste disposizioni sorgevan quindi tre differenze fondamentali tra l'uno e l'altro teatro, t° che l'orchestra formando presso i Greci parte del sito, ove eseguivasi lo spettacolo, esser dovea più spaziosa che non presso i Romani, i quali la destinavano a' senatori, e ad altre persone distinte, 2º che il proscenio o pulpitum esser doveva presso questi men alto di quanto usavano i Greci per non intercettare la visuale a coloro che sedevano nell'orchestra, quindi mentre i Greci solevan farlo alto 10 piedi, vedevasi presso i Romani soltanto di cinque; 3º finalmente, ch'esseudo il proscenio destinato presso i Romani non solamente alla rappresentazione de' drammi, ma benanche della danza, esser doveva più vasto. Per ottenere le quali cose ci mostra Vitruvio i precetti che guidavano gli architetti nella costruzione de' teatri, affermando che i Greci, formato il circolo dell'orchestra, vi descrivevano tre quadrati, seguando in quel lato di essi ch'era più vicino alla scena, la linca del proscenio, e poscia tirando un altra linea a questa parallela e tangente al circolo, v'innalzavan la scena, mentre i Romani usavano d'inscrivervi quattro triangoli, segnando la linea del proscenio sul lato di quello ch'era più vicino alla scena, che al par de' Greci ergevano sulla linea tangente al circolo e parallela al proscenio. Per la quale operazione ne risultava, che presso i Greci l'orchestra riusciva più vasta ed il proscenio più ristretto, e viceversa presso i Romani (63).

A queste sole restringonsi dunque le differenze fra i testri greci, e i romani. Noi però procureremo, se pur mal non ci apponghiamo, di rilevarne qualche altra, la quale, come che non possa riguardarsi qual segno univoco, tuttavia ne sembra che iu concorrenza degli altri carstetri di sopra osservat, possa guidarci con maggior sicurezza a distinguere i teatri greci da quelli che i Romani innalazono.

Prinieramente osserveremo che i teatri della Grecia, henché edificati entro il recinto delle città, veggonai tuti secondo l'uso primordiale elevati indistintamente sul pendio di una rupe. Così il teatro di Basco e l'Obes in Kanca(Si), e cois pure il teatro di Sparta (35). I tre teatri di Nemea, di Larissa e di Epidauro, oservati dal nostro ch. amico Sir W. Gell, erano altresi fabbricti sul pendio di una collina (90); e tali sono ugualmente quelli di Stratonica, di Laodicca, di Tarso, di Petare e dell'isola di Gistence, del pari di Istro posto al di Stratonica di Cartini del del di Stratonica, di Laodicca, di Tarso, di Petare e dell'isola di Gistence, del pari di Istro posto al di Stratonica del sono Glauco nella

Licia (67). Perciò le Roy osserva opportunamente, clie i Greci so-levan fabbricare i loro teatri sul declive di un monte, e Giovanni Malala afferna nella sua cronica, che appena fronsai un escapno, in più di venti teatri di manno che sono stato osservati, in cui l'aven circolare, che continen i seddi, non sia stata cretta controi I pendio accollina, la parete della seena soltanto vedendosi costruita dalle fondamenta (68).

Non per questo però noi vogliamo inferirne, che dal vedersi un teatro appoggiato alla rupe possa indubitatamente dedursi ch' eso sia anteriore all'epoca del dominio de Romani, imperciocché ci è loro tentri isolati ergendoli dalle fondamenta (66); pure usaron talvolta, sebbene di rado, di appoggiare qualche testro ad una rupe, come per esempio veggonsi quelli di Sagunto, di Orange, e di Lillebona, che all'epoca romana indubitatamenta appartengono (70). Ma non per questo sarà men vero, che una tal circostanza, ove da altre sia rafforzata, possa guidarci con sicurezza nel discerne reli uni dagli altri.

Un altro fatto, che in questa ricerca possa porgerci lume, sembra a noi potersi ricavare dalla loro esposizione; imperciocchè i teatri de' Greci cran sempre così collocati, che dal fianco, ove sorgeva la scena, offerivasi una bellissima prospettiva onde ricera maggiormente l'occhio degli spettatori, mentre i Romani, trascurando questa circostanza, miravan soltanto alla salubrità del sito, siccome da' precetti dello stesso Vittuvio por ricavarsi (31).

Finalmente l'esistenza di un portico superiore, e sovratutto quando questo è arcuato, sembra a noi che voglia indubitatamente indicare un teatro costruito da' Romani, a menochè non si debba riguardare come un aggiunzione ch'eglino fatta avessero ad un teatro presistente; non essendosi mai rinventuto, per quanto ci è noto, alcun teatro dell'intutto Greco, che di simili portici ci apprestasse [Ecampio (72).

Esposte le quali cose discenderemo ora ad esaminare in ogni sua parte l'egestano teatro, onde stabilire primieramente, se ai Greci o a' Romani debbasene riferire la costruzione.

### TAVOLA IX e X.

Sorgon gli avanzi del nostro teatro al confine settentrionale della città, e precisamente nella parte più elevata del monte. Rimasero questi avanzi negletti, e quasi da niuno osservati per tempi lunghissimi: lo stesso Denon, descrivendo la città di Egesta, dice di non trovarvisi, che poche pietre, alcune cisterne e gl'informi resti di un teatro, i quali potevano appena discernersi (73).

Ora il primo, per quanto ci è noto, che abbia prestata una particolare attenzione a questo monumento, fu il signor Hovel, il quale giunse ad immaginarne la pianta, che vedesi inscrita fra i suoi disegni. Ma la terra e le macerie ond'era di quei tempi coperto, non gli permisero di studiarlo e descriverlo esattamente (74). Recatici, nell'auno 1822 ad osservare le antichità di Egesta, ci venne in pensiero di tentare colà uno scavo, e fummo tanto felici da scoprirvi sin d'allora la precinzione, sedici gradini e gran parte di otto sedili (Ved. la vignetta alla pag. 100.)

Diverse eircostanze non ci permisero allora di continuare le nostre ricerche, che riservammo a miglior tempo. Ora in questo stato lo trovarono i valenti architetti Hittorf e Zanth, i quali giovandosi di quanto pel nostro travaglio erasi reso visibile, ne redassero con tanto accorgimento la pianta, che parve non molto

dal vero si dilungassero.

Finalmente questa Commessione di antichità volse le sue premure ad isgombrarlo interamente, ond'è che per opera di lei vediamo risorto questo monumento pregcyolissimo, che oggi apparisce per la prima volta alla luce nella vera e genuina sua forma.

TAVOLE XI, XII e XIII.

È il teatro egestano, nella parte posteriore, appoggiato per quasi metà della sua altezza al pendio di una rupe, cosa di già osservata in quasi tutti i teatri dell'antica Grecia. Ritiene la forma di un semicerchio i cui lati estremi prolungansi palmi dodici parallelamente fra loro. Ma questa figura, che vedesi esattamente seguita nelle lineo che determinano i sedili e la precinzione, è poi nella esterna periferia spezzata in tanti piecoli lati rettilinei ineguali, tangenti al semicerelio, si che presenta una figura poligona (tav. M, fig. 1).

Il diametro dell' intero teatro è palmi 244, di cui 64 sono destinati alla larghezza dell'orchestra, e 90 per ognuno de' lati, ai sedili.

La cavea è partita da sei scalec in sette cunei (D. D.) gli sola recnirio d'e quali veggonsi degli altri meno spaziosi, ed una precinzione (E) larga palui 9, 9, la divide in due parti; l'inferiore che quasi interamente vedesi conservata continea costidit, il superiore de' quali, che confina colla precinzione, è fornito di una spalliera (f), circostanza singolarissima di cui l'antichità non offre altri exempi, se non che nel teatro di Stratonicea (75), ed in quello precisamente di Epidaure/75) fabbricato da Policteo, e secondo Pausania il più bello della Grecia. La parte superiore, meno conservata, poggia sopra un muretto cleava sulla precinzione poco più di sei palmi, onde conservare la linea visuale, ed era ugualmente comparità in sedili divisi dalla prolungazione delle scalee, di che fan certa prova alcuni gradini e pochi sedili tuttavia esistenti che abbiamo segonati colle lettere G. ed H.

Due vomitori (FF) interrompono i cunei superiori, l'uno più lontano e l'altro meno dall'asse del teatro, e disposi versismilmente in si fatta guisa, che a rispondere venissero alle strade della città (tav. XIII, etc.) affinche avessero pottuo gli spettatori per le scalee pratietate ne' vomitori introdursi sino alla precinzione, e da quivi spandersi ne' cune.

La costruzione di quella parte del teatro, che non la per base la rupe, consiste in piloni d'opera incerta con calec condotti a raggi (tav. XI, fig. 1 L e fig. 2) e nella loro lunghezza affortificati con muretti traversi, si che morar quel modo di fabricare da Vitruvio appellato emplecho. Sopra di questi poggiano i sedili e le scalee, i primi di tufo calcare, e le seconde di una pietra più dura e compatta consimila el travertino di Roma.

Il muro che ricinge il suòs ossia il teatro propriamente detto è formato di grosse pietre d'ineguale lunghezza, ma tutte squadrate, e riunite con calce in linee orizontali.

Distanti palmi 23, 3 del prospetto della cavea, sorgon gli avanzi del basamento (C) su cui ergeasi la scena, i lati salienti della quale si avanzano verso l'orchestra pal. 13, 6 lasciando così uno spazio di pal. o, o pe' passaggi laterali detti da' latini ilinera versurarum, e da' Greci antèl. La sua intera larghezza è di palmi 107 compartita in modo, ehe la parte rientrante, su cui ergeasi il prospetto della scena ne ha palmi 68, 6 e li restanti palmi 58, 6 sono divisi tra le due testate sporgenti che fianeleggiavano il proscenio, si che ognuna di esse è lunga pal. 19, 3.

Nello spazio intermedio fra la scena e l'orehestra, trovansi disposte simmetricamente a livello del terreno quattro pietre squadrate (M. M.) ove forse adattavasi il pulpito di legno, ed anche più vicino al centro dell'orchestra, vedesene un altra (N) che ha nel mezzo un forame quadrato, ed indica probabilmente il sito del Dunda.

palmi 2, 11 e sono alti palmi 1, 5, 4. I gradini così in lunghezza

L'intera altezza del teatro è di palmi 49, i sedili sporgono eome in altezza rispondono a metà de' sedili : la spalliera dell'ultimo sedile della parte inferiore del teatro è alta palmi 2, 4 (tav. XI, fig. 3 c XIV, fig. 8). Non si scorge alcun vestigio di portico superiore, nè tampo-

co vedesi lo spazio bisognevole, onde locarvisi; per lo chè può eonchiudersi ch'esso non abbia mai esistito nel nostro teatro. Rimangono per intero le fondamenta della scena, e qualche

parte di quelle del post scenicum; ma il suo prospetto è andato dell' intutto perduto, conservandosi appena parte del basamento sul quale era innalzata.

### TAVOLA XIV.

Vedesi questo conservato in alcune parti, e propriamente ne' lati, sporgenti, negli angoli interni de' quali sono scolpiti due satiri che nella metà inferiore tuttavia si conservano (tav. XIV, fig. 1, 2, e 6.)

Esistono benanehe molti pezzi di una fascia alta quasi un palmo, ornata di listelli e di gole (fig. 4 e 7) che parci destinata a coronar lo stilobate, il quale, sceondoehè ne sembra, era formato dall'intera altezza del satio, au cui a modo di cornice corerva la fascia. Difatti aggiunendo alla meta del satio tuttavia esistente l'altra metà superiore, e sovrapponendovi la fasci anzidetta. (Vedi la vignetta alla pag. 157) ne issulta un altezza di circa 9 palmi, di poco inferiora tio piedi che i Greci solevano accordare ne' loro testri i al sasamento della scena (27).

In un pezzo di questa fascia, leggesi una iscrizione greca (fig. 7) la quale in ciò, che rimane, annunzia una persona, di cui nou si è conservato il nome, alla quale il popolo d'Egesta inualzo questo monumento in grazia della sua virtù, e della sua benevolenza (78).

## TAVOLA XV.

Benché il prospetto della scena sia interamente distrutto rimangno tutti ora di esa non pochi avanzi, come talune parti di cornice e di fregio dorico (tav. XV, fig. 2), alcuni tronchi di colonne, aderenti per una metà al muro nel quale è scolpito il stipite di uno degli archi della scena (fig. 4) ed altre isolate, ma del medesimo dismetro, alcune scanalate, ed altre solamente facettate, si che mostrano non esser ancora dell'intutto compiute.

Abbiamo trovato ugualmente una intera trabeazione ionica con modanature scopite, dentelli (tav. XV, fig. )) ed altri pezzi di colonne scanalate, di un diametro inferiore alle doriche di sopra osservate, parimente isolate o incestrate per meta nelle mura (tav. XV, fig. 5), vari cunei degli archi (tav. XVI, fig. 9), e finalmente alcuni pezzi di frontispici di mezzana proporzione (tav. XVI, fig. 6) uno de' quali vedesi dentellato (fig. 5).

Tutti questi avanzi della sceua annunziano il fare de' Romani, nè devesi tralasciar di osservare, che mentre alcuni di essi sono interamente finiti, altri appariscono evidentemente impersetti.

Il testro egestano presenta nella sua costruzione medesima tutti caratteri di un monumento natichissimo, secome può desumersi dalla struttura delle sue mura, che perfettamente sinsigliano a quello soservate ne' testri di Gistene, e di Telmesso (pi) e particolarmente dalla sua esterna periferia, la quale per esser formata di tante piccole line rette ineguali, anxiche di una curva, mostra una tal quale impericia, o almeno una mancanza di per-Antich. della Sic. Vel. 1. 55 fezione nell'architetto e negli artiati che lo iunalzarono. Basterebbe dunque questa solo asservazione, a porgerie qualche indizio intorno alla sua costruzione, la quale debbe riferirsi ad un tempo di molto anteriore al dominio de Romani. Ma le osservazioni, che andreno facendo sulla sua forma, e sulla sua istuzzòne, pare a noi dovessero bastare a volgere in certezza questa prima supposizione.

Trattando primieramente della pianta è da notare com'essa sia formata col mezzo de' 3 quadrati indicati da Vitruvio pe' teatri greci (tav. XI, fig. 1, A) ad un lato de' quali risponde esattamente la linea del proscenio, a differenza di quelli di Roma, ove abbisognandosi di un'orchestra meno spaziosa, c di un luogo più ampio per le rappresentazioni, gli artisti si dovevano avvalere di quattro triangoli, perchè il proscenio risultasse più vasto accostandosi maggiormente all'orchestra(80). Le scalce ugualmente veggonsi nel nostro teatro di numero pari, com'era costume de' Greci, c non già dispari alla maniera de' Romani, presso i quali, quella che rispondeva al centro dall'orchestra, era indicata dall'angolo superiore del triangolo medio; onde più facile riuscisse l'accesso alle persone privilcgiate, che quivi avevano i loro posti (81). Per lo contrario, sedendo, presso i Greci, i magistrati, e le persone ragguardovoli nel primo cuneo centrale, era mestieri che questo si conservasse intero, e non interrotto dalle scalee. Nulladimeno ci è forza convenire che questa seconda circostanza, comechè vaglia ad indicare un teatro greco più presto che romano, nou è a riguardarsi come un contrassegno sicuro di ciò che asseriamo; imperciocchè videsi talvolta praticata da' Romani, come, a cagion d'esempio, nel teatro di Pompei. Ma ecco un'altra particolarità che viene a rafforzare il nostro argomento.

Riferisco Vitruvio che, sendo presso i Greci l'orchestra destinta a' dauzatori, il logcion o pulpito soleva farsi alto 10 piedi, mentre presso i Romani, standovi a sedere i Senatori e i patrizi più illustri, era mestieri che fosse meno alto d'una metà, per non impelire la visuale a coloro che occupavano l'orchestra.

Or se all'altezza di palmi 4, a cui arriva la metà inferiore del satiro che tuttavia esiste, si unisca l'altra metà superiore, e vi si aggiunga un altro palmo, altezza della fascia scorniciata, che ecronava il basamento della secua, si vedrà agevolmente come il pulpito del nostro teatro risponda quasi all'altezza di 10 piedi, ch' è quella indicata da Vitruvio pe' teatri greci, ed al doppio di quanto usavasi da' Romani (82).

Non giovan meno a confortare il nostro assunto l'esposizione del teatro egestano, che dal lato della scena, secondo il costume de' Greci, offre una vaglissima prospettiva, ed il vedersi appoggiato alla rupe, circostanza certo di grave pondo nell'attuale dissmina.

Finalmente il nostro argomento vien sempre più rafforzato dal vedersi il teatro, di che ragioniamo, privo del tutto di un portico superiore, del pari che i teatri tutti della Grecia sino ad ora scoperti, al contrario de' Romani, i quali sempre ne andarono decerati.

Se dunque il modo ond'è costrutto il nostro testro annuzia un'epoca antichissima; se la sun pianta, l'alteza del suo pulpito, la sua esposizione, l'essere addosato alla rupe, ed il vedersi spoglio del portico superiore, palesano da pertutto il fare de' Greci, sembra a noi non potersi dubiare, la sua costruzione doversi riferire ad un epoca anteriore al dominio de' Romani, ed aucho pria dell'anno 409 inanuzi l'era volgare, in che, venuta meno la libertà d'Egesta, e soggetta al servaggio degli Affiricani, ella perde ogni sorta di floridezza, e di splendore.

Però gli avauzi delle seena, tutti spirauti la maniera romana, e l'essera elacuti di loro non ancora compiuti, addimostrano come nell'età de' Romani attendessero gli Egustani a ricostruire soriataurare questa parte del loro tearro. Ed in vero essendo la socona cretta dalle fondamenta, e non appoggiata ad una base solida, come la rupe sulla quale poggiavano i sedili, è assai verisimile che coll'andar del tempo, e per le sventure cui soggiaeque la nostra città, sià andata o in tutto, o in parte perduta (85). Per la qual eosa, venuti gli Egestani in miglior condizione, per la protezione loro accordata dal Senato Romano, cominciarono ad attendere al ristauramento di questa parte del loro teatro, il que poscia per talune circostauce di cui non ci é stata ternambat memoria rimase imperfetto, secondoché apertamente dimostrano i ruderi esistenti.

#### TAVOLA XVI.

Oltre ai due monumenti che abbiamo descritti, pochistimi aranzi rimangono di Egesta, e comechò il terreno, su' cui sorgera veggasi cosperso dalle macerie de' suoi antichi edifici, pure non vi si rinviene cosa che meriti una particolare attenzione, se ne togli i pochi frammenti che noi riportiano nella presente tavola.

Quello segnato di n. 1 è un pezzo di cornice dorica alla maniera romana, sculta con gran diligenza, ritrovato verso la parte declive di essa, volta al mezzo giorno.

Il n. 2 palesa un piedistallo di pietra giacente in un luogo quasi centrale della città, che accenna le vestigia di una grande abitazione.

Gli altri poi segnati de' numeri 5 e 4 sono una delle basi attiche, ed uno dei capitelli ionici con volute angolari, che iu maggior numero rinvengonsi nel sito ove forse esisteva un tempio, del quale però, malgrado le più diligenti ricerehe, non ci è venuto fatto di scuoprire più oltre.

Non taceremo però di tre iscrizioni greche, che oggi trovansi incastrate nelle mura della casa dell'arciprete di Calatafimi D. Francesco Avila.

La prima fu rinvenuta poco prima dell'anno 1810 fra le rovine d'Egesta.

IEPOMNAMONEON
TITTEAON APTEMIAOPON
TAN EHIMEAEIAN EHOHEA
TON EPPON TOT ANAPEONON
KAI TAN IPPOEAPAN METAT
IEPOOTAAKON

(NOO) BECROMMENCE THTALES ARTEMBORE F. CURIN RABET OPLICE ANDREOMS AT PROBUSE (PAINS SUSSELLE) CON MACADRESS CLEFORNICS

Da questa iscrizione rieavasi come in Egesta esistesse un Andreone ove radunavansi le persone incaricate della pubblica am-

## (153)

ministrazione, e come il capo di esse si appellasse Geronnemone, del pari che in Agragante Jerotita, ed in Gela Jerapulo, denominavansi coloro, che della medesima carica erano rivestiti (84).

Le altre duc, che qui appresso trascriviamo, furono ugualmente rinvenute in Egesta (85), ma non officono alcun interesse, perché la prima si riferisce ad uno straniero, e la seconda trovandosi monca, non presenta un senso determinato, che possa apprestarci alcun lume sulle cose di Egesta.

> AIOAGTOS TITIEAOT AIHIEIPAIOS TAN AAEAΦAN ATTOT TA MINTPAN APTEMGNOS IEPOTOTSAN AΦΡΟΑΙΤΑΙ ΟΤΡΑΝΙΑΙ

> > DOGOTES TITLES F. APPRACES SOBOREM SCAM TA MINISTRAM ARTABONIS F. SACESBOTEM VENERS URANIAE (DOCAT)

= OT TEONTOS \$AGNOS
= \$GNOS SGHIOAIANOT
= NOMEONTOS SENAPXOT
= TAN EIHMEAEIAN
= TSAMENOT TAN EPFON
= TOT A KATESKETASOH

— TEONTIS PILLONIS F.

— PRONIS SOPOLIAMI F.

— NOMEONTIS ZENARCHI F.

- CURAM
- COCHOSCENTIS OPERUM
- DIAM OUAE PACTA SURT.



Antich. della Sic. Vol. 1.

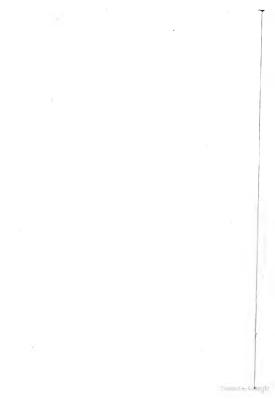

# NOTE.



# NOTE

### PER LA PARTE PRIMA

(1) Pomponio Pesto (v. Sepecia) asseriace che i Romani furon quelli, che per eviltar il cattro significato della parola gierate, vi anteposero la S., e tale è pare l'opinione di Servio (b), \* "Anecia", Pech le medaglie antériori a' sopraceonali scriitori mostrano apertanentes che anche pria dell'arrivo de Romani, in nostra città non solo Egesta, ma benanche Segesta demonitantati.

L'ab. Echel (Doctrin. Mamm. veter. tom. 1, pag. 25) supporta una moneta antichisiman coln crizione. EETEXTA la quale, per la forma delle lettere, egli giudica anticriore almoso di quattro secoli alle rea cristiana. Ma perche la nostra dottrian prenda form maggiore, ci è mestieri osservare altro monete che virppiù comprovino il mestro assunto.

provino il nestro assuno.

Presso il Torremuta (Sicil. vet. Num. tav.

LXIII, n.º 3) abbiamo una moneta di argento
che porta ul rorescio l'iscrizione EECETA,
ed in quella del dritto mancando la heltera Q

EFEETAJON, apparisco anteriore a Simoaide.

Una iscrizione consimile si osserva in un altra moneta publicata dal dotto mio amico il mar-Antich. della Sic. Vol. I. chese Porcella (Num. atigu. Stieut tav. II, n. 1), ed ancor meglio decido la questiaco quell' altra da lai inserita sella lav. II, n. 1 perchè si legge 2EFEZTAION, la quale istriziaco venno benanche riferita dall'ab. Settini (Class. Gener. pog. ±3) dal Gusser (tav. 59, n. \*2), dal Gusseran (VI pog. 188 n. \*1).

Per le quali coas possianto conchindere, che non solo pria dell'arrivo de' Romani davusi a questa città il nome di Segosta, ma che ancora Egesta e Segosta solevasi promiscuamente denomiante.

(a) Cluver. Sieil. ant. lib. 11.

(3) Lycophron in Alexand. vers. 950 et seq.

(4) Pomponio Sabino commentando questi versi dice:

Neptunue, Trojanis iratus, misit monstrum; quod sibi poseebat per sartem dare cibum hu manum. Hippotes, nobilis trojanus, cum fi lia Egesta aufugit, et Siciliam navigavit. Ez hav puella, et Crimiso fivrio natus est Ace-

35



stes; qui inxuta imperavit: a quo Acestani poputi dieti.

(5) Dionys, Halycar, lib. 1.

(6) In Verr. IV, 33.

(7) Lib. 1. c. 1. (8) Festo v. Seventa.

(9) Virg. Aeneid. V. v. 755.

(to) Thueyd. VI, c. s.

(11) Torressuzza Sie. Vet. num. tab. LXII., LXIII c LXIV.

(18) Bicerani dalla storic ch'Egysta chbe sumpre an gerotra republicano; o besché si consea del Paralleli di Plutarso (psg. 3.5) che un certo Emilio Censeriso ne sia sato tiranso, patiere è il sono di lia ci quello di Arusio Potereolo del gli fe dosso di un cuvallo di brossoper tomentare gli uossisi, e l'essere stato ostati gittato inoiren e il cavallo dalla rupe Tarpo, dimestrano del quoto fatto, ven fone realmente suvennato, dovrebbesi inferire oll'opeca in che i Romani imperavazo sulla Sicola.

(13) L'intera nazione avea da Elimo preso il nome d'Elima (Ibyeid. VI, c. 2).

(14) Died. lib. V, c. 9. Pausania (lib. X, c. 2) riferisce il medesimo avvenimento in modo diverso.

(15) Herad. Idi. V, c. 46 e 48 e lib. VII c.205. Era Dorico fratello di Cleonicue e del famoso Leonida, che perì gloriosumente alle Termopoli.

(16) Herod. VII, c. 158. Pausan, lib. III, c. 3 a cape 15.

(17) Diod. lib. XI, e. 86.

(18) Diod. lib. XII, c. 82.

(19) Plutar. in Nic. p. 533.

(20) Died. lib. XIII, c. 43

(21) Orosio Hist. lib. IV, c. 6. Justin, lib. XVIII, c. 7.

(22) Diod. XIII dal c. A a 50.

(23) Diod. XIV. c. 48.

(24) Died. XX. c. 71.

(25) Diod. XVI, c. 82.

(16) Diod. in Ecl. ex lib. XXII, e. 14.

(27) Cicer. in Verr. IV, n.º 33.

(a8) Diod. in Eel. ex lib. XXIII, e. 4.

Polyb. 1. c. II, c. 17.

(ag) Questo famono simulaero, cha Scipione
dopo di avere espagnato Cartagine, retitiui agli

Egestani, fu potein toro involato da Verre (Gcer. Verr. IV, 34 e 35).

(30) Polyb. L. c. 17.

Diod. in Eclog. ex lib. XXIII, c. 7.

(31) Plin. lib. III, c. 8. (32) Cicer. in Ferr. V, c. 47.

(33) Ciore. in Verr. V, l. c.

(34)
TIHITIANHIAAETKIOTKAIKIAIOT
AETKIOT TIOTMETEAAOT
HAZIÁN AETKIOTZTPI.......

...EPESTAIOS XIAIAPXHEAS CROORTI LECH CARCILII PLIU LECH METELLI PANON 7. LECU.......

REGESTARUS TRIBUNES SELETUR Il nostro ch. ab. Maggiore publicò questa inscrizione nel Giornale di ecienze, lettere ed arti per le Sicilia tom. 46, p. 56.

(35) Amico Lex top. Sic. v. Segesta. Autonini Itin. n.\* v.

(36) Cajetani Vit. SS. Sieut. in trog. ez kir et. Petri Diocomi. pag. 182.

(37) Herod. V, c. 47.

## NOTE

## PER LA PARTE SECONDA

(s) Non ei dilunghereme a dimostrare esser questo il sito dell'antica città di Egesta. Il nostro Fazello (Decad. I, lib. VII, cap. 4) fu il primo a riconoscerto, e Cluverio conviene nella di lui sentonza (Sicil. ant. lih. II, c. 2).

A confortarla maggiormente ricorderemo primieramente le autorità di Tolomeo (Geog. III, e. 4), o di Plioio (H. N. III. e. 8.) che annoverano la nostra città fra le mediterrance: quella di Strabone (lih. VI) il quale chiama Segestave le acque termali, che là presso scatariscono; l'altra di Solino (cap. 2) per cui si conosce che uno di quei fonti, appellato Erbero. scuturisca da luto a questa città; l'altra di Piinio (lib. XXXI, c. 6) che asserisce trovarsi in Ecesta acque minerali di un'attività mirabile; finalmente le iscrizioni, e le medaglie che si son quivi trovate, e che tutte la medesima opinione convalidano.

- (a) Decad. I. lib. VII, c. 3.
- (3) Dionys. Halicar. lib. 1, c. 42.
- (4) Lycophron. vers. 956. (5) Sicil. entiqu. pag. 266.
- (6) Diod. XVI, c. 16 traditione.
- (7) Diod. XVI, c. 15 traduzione.
- (8) Diod. XX.
- (q) Strab. lib. XIII. (10) Solin. cap. 11.
- . (11) Antigon. Mirab. Nurr. n.º 148.
- (13) Diod. lib. IV, c. 23.

(13) Solie, cap. II.

(17) Misure del tempio

- (14) Elian, lib. II. c. 22.
- (15) Roce. Pirri tom. II, p. 500.
- (16) Ogoi canea siciliana si compone di nal. 8 ciascuno de' quali sta al piede francese come 1, 26 sta ad uno.
- Lunghezza compresi i gradioi. pal. 237 3 5 Larghezia come sopra. . . . s 103 s 8 Lunghezza dell'esterno delle colonne > 225 1 5 Larghezza come sopra. . . . > 89 re 8 Diametro delle colenne . . . » 7 3 9 Sommo-scapo. . . . . . . . . . Intercolunaio. . . . . . . . . . . . . 9 7 s N.B. Alcuni degl'iotercolanni variano particolarmente verso gli nagoli. Altezza totale de' 4 gradini . pal. 8 7 s
- Altezza della colonna compreso il ca-Capitello . . . . . . . . . . 3 to 3 Fronte dell'abaco. . . . . . . Sporto dol capitello. . . . . s
- Altezza dell'intera trabonzione . > 13 a 6 Architrave . . . . . . . Comice Sporto della cornice . . . . . 3 1 6
- Larghezza de' triglifi . . . . . 3 4 s N.B. Vedesi intorno alle colonne una specia di rivestimente che sporge onze due dal listello ri-ntrante dell'imo e someoscapo, sul quale su-
  - (18) Stunrt Antique of Athens tom. 1.
- no state regolate le nostre misure. (19) Vitrus, lib. III, cap. 1.

(so) Diod. lib. XIII, cap. 8s.

(n1) Cicer. in Forr. act. II, lib. IV , c. 34 e 35.

(10) Herodot, lih. V, c. 67. Perciò Suidas (v. 6/2011) del pari che Aposto-

reves sunas (v. 1991) des par i ce Aponobio e Porio (exempo), prover, obsis 1955 deixcov) nominano Epigene da Sicione autore della tragedia; e Temistia (Orat. XIX, p. 487) dice espressamente ch'elha in atata inventata in Sicioce, e perfenenala in Atone.

(a3) Herod. lib. V, e. 83.

(a) Gli Atasiei avena tre Dioniai. Il più natico era hav vundo dall'Orinate per la Tracia, ed appellavrai Nysaios. Il tempio di querta divinità, obe era il Bacco indiano, rederani iltusto nel quariere Limane; esso aprivasi una volta all'anno correndo il mese Anthesterios, che rispondera tra fabenza e marzo, e vi si eckbranano tre giorni di feste denominate Anthestere.
Il avendo ora il Bracco Eleutro, così detto

Il secondo era il Bacco Elculero, cosa ueno perchè econe venuto il culto da Elculera città della Beoria. Le sue l'este caderano nel mese Etephebolion marzo, e denominavansi và (v sorte, le Dionisiache della città. Il term era il Bacco Leneo, ficiliando di Se-

mela, il quale essendo stoto eseciato do Penteo dalla Beerio, orasi ricorrato presso Pandione che regnava nell'Attica. Quindi gli fia deleicato un tempio nella campagna, forse virino ad Icario, equivi nel meso Pasisfeon dicembre, cebenvanni le feste Lence, ossia le Dionissiache della campagna.

Rallinies (Lort. ed Hespiel, \*\*. Auriria, a. Enrichery vio XXVII, pas, 173. Mem. de l'Accodem des Inus ei Bell. Bell) smutch ton agminante des deverse feste di hercs, ma vegliena che in lutte e tre siann esquita rejudición de la litte e la comparta de la comparta del la comparta de la comparta del la compart

(25) Aristotile dice che la parola 1/29/2014 ; ero anticamente comune così alla tragedia che alla commedia.

(26) Horat. De Art. Poet. v. 279.

(27) Plutarco, nel tratisto. Se gli Atmiesi erano peù celebri nelle tettere o nelle armi, dice ch'eglino spesero somme maggiori per rappressostare alcune tragedie, cha per far la guerra ai harbari.

(18) Kanngiesser cap. II, pag. 147.

(19) Vitruv. in Pronem. lib. VII.

(3o) Lo stesso Agustarco aven composto su trattato pell'arto di dipinger la econe, come pure dopo lui fatto averam lo stesso Democrato, ed Anasagora, o roccontai che su cercio Aguturio di Alabanda, avendo dipinto per gli Abdevitani una secua pienn di capricol, che il popolo ovan molto neptosidio, il fissoso Dicinio, ne frec ecassecere la irregolarità, si che Apaturio la tolse e ne fee su s'altrio.

Vitruy, in Process, od lib. VII.

(31) Suidas in Pratina.

(32) Pausanio (lih. I, e. 29) fa ricordo di questo testro e quanto ancor ne rimane può vedersi in Le Roy (Mon. de la Grece pl. 111, p. 13) ed in Stuart (Antiq. of Athen. vol. II. c. 3. II medesimo storico I. e., e Plutarco (In Vit. 10. Orator.) dicono ch'esso sia stato compinto dall'Oratore Licurgo, il quale visse iotorno all'Ol. CV. Non è però da credere che un edificio di simil sorta sia rimasto per tenti anni impericito, come dalla anzidetta autorità potrebbe desumersi , ma più presto devesi pensare che Licargo nbbin fatto nel tentro di Bacco qualche perfezinnamento o riparo, non essendo possibile che gli Ateniesi, voni per loro natura, ovidissimi di rappresentazioni sceniche, e tanto generosi nella costruzione de pubblici edifici, avessero lascisto per si lungo tempo imperfetto il loro testro-

(33) Vedi Stuart Antiqu. of Athen. vol. II, e. 3. (34) Polloc. lib. IV, c. 19.

(35) Era così numeroso il core, che fu mesticri limitarlo a soli 15 attori. (Poll. lib. IV , c. 15).

(36) Yedi sul teatro degli antichi la dotta dissert. de M. Boindin Accad. des Inserript. tom. I, pag. 136. E gli articoli corrispondenti del-Encyclop. Method., per Quatremere de Quiney.

(37) Vitruv. (lib. VI, cap. 6,) chiama queste tre porto, Reale quella di mezzo, e Forestalia le due Interali. V. Pollue. Lib. IV, e. 19. segm. 14.

(38) Questa parola denota an luogo coperto, ed anche in questo senso corrisponde esattamente all'idea.

(39) Isid. lib. 18.

(40) Pollux Jib. IV. Vitruy. lib. V, c. 7-

Nel susseguente capitolo 8, dice poi, che la scene erano tre. La tragica ornata di colonne; la comica con cose private, e la satirica con alberi, monti etc.

(41) Pollux lib. IV, segm. 108.

(4s) I Romani, siccome riferisce Vitr. lib. V, li chiamavano Ordo.

(43) Per la ragione medesima presso i latini denominavansi Cunei.

(14) Vitravio I. c. le denomina Praecinchio-

(45) Pollux lib. IV, c. 19.

(\$6) Anacharsis XI, p. 170, tom. II.

(47) Pollux. lib. IV, c. 19.

(48) Boundin Sur la forme, et la construct. du theatre des anciens. Accadem. des Inscript. tom. 1, p. 136.

Antich, della Sic. Vol. 1.

(49) Vitrav. (lib. V, e. 5) dice che in ogni anno si facerano in Roma molti teutri di legno.

(50) Patercol. lib. 1, c. 15,

(51) Valer. Max. lib. I, c. 15.

(52) Plutarco, in Pompeo.
Vedesi qualche vestigio di questo testro asila scuderia di us palazzo in Campo di fiore.

(53) Plin. lib. XXXVI, c. 16.

(54) Isidoro De re Militar. at ludis lib. 19, c. 43.

(55) Sucton. in Octov. c. 44.

(56) Eranvi ancora presso i romani posti di proprietà particolare che addinandavassi, Sub-

(57) Tit. Liv. lib. XXXIV, c. 54. Epitom. lib. XCIX.

(58) Tacit. Asnal. 1.

(59) In Neron c. 12. Plin. Panegyric. ad Trajan.

(61) Lib. XXXVI. (62) Satyr. III.

163) Vitrus. lib. V, c. 6.

(64) Le Roy, Monum. de la Grece pag. 13, pl. III — rag. 22, pl. XII. Stuart Antiqu. of Athene, cap. III, pl. 1, ot II.

(63) Le Roy I. e. cap. VIII, pag. 51, pl. I.

(66) The Itinerar. of Grece by W. Gell. pag. 22, 69 0 108.

(67) Autiquities of Jonis. Part. the second. p. 28, 32, 34 a 35, pl. 36, 37, 38, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58 c 59.

36

#### (142) Prol D S

S

G

8

L F

S ٨

(68) Cronic. pag. 303. Il dotto architetto Canion, nella sua bellissi ma opera, l'orchitettura de' principali popoli antichi, sez. II, e. VII, afferma il fatto medesimo; ed il Leske ossersa che nell'intera Grecia non sinsi sinora osservato veruno esempio di teatri isolati e sostenuti da mora, se n'eccettui i soli di Mantinea e di Megalopoli (Journal of a tour in Asia minor).

#### (69) Vedi Hans Christian. Genelli. Das Theater zu Athen. etc.

(70) E qui è di bene avvertire che nell'epoca rossana, si videro benanche tentri costruiti, interamente alla maniera attica , siccome quel di Corinto descritto da Apolejo (Metamor. I. X) e l'altro di Postpeo, che fu edificato sul suodello di quello di Mitilene.

(73) Non lasceremo di osservare che nel teatro di Torico, io cui mancava l'appoggio della ruse , vi si supuli con un moro semplicissimo adatto a reggere i seddi, e senza alcun portico (Dedwel Travels in Greece Tom. I, c. 15), e l'osservazione medesima in alconi teatri dell'Asia migore vedesi riportata dal ch. Leuke for. cit.

(73) Saint-Non, Voyog. Pitt. du Boyam. de Noples Vol. IV, pag. 163.

(71) Hovel. Voyag. Pitt. de la Sicile etc. tom. I, p. 12, pl. VII et VIII.

(75) Antio. of Jonia part. II, pag. 28, pl. XXXVI

(76) V. On the theatre in the grove of Aceculopine near Epidourus pl. 11, p. 45 nel Supplement to the untiquities of Athens etc. Leudon 1830.

| (49)  | Misure |  |  | del | teotro |  | ď | Eg | esta |     |     |   |  |
|-------|--------|--|--|-----|--------|--|---|----|------|-----|-----|---|--|
| smel  | ro     |  |  |     |        |  |   |    | F    | αl, | 244 | 3 |  |
| eni-d |        |  |  |     |        |  |   |    |      |     | 123 |   |  |

| Diametro dell'orchestra                                                             |      |      |     | 3        | 64                   | 3 1  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|----------|----------------------|------|--|
| Seddi inferiori n.º 20.                                                             |      |      |     | 3        | 47                   | 3.2  |  |
| Precinzione                                                                         |      |      |     | ×        | 9                    | 9 2  |  |
| Spazio de' sodili superior                                                          |      |      |     |          |                      |      |  |
| Grossezza del moro                                                                  | ÷    |      |     | 2        | 2                    | 5 3  |  |
| Sporto de' sedili<br>Larghezza totale della se                                      |      |      | ٠,  | ,        | 2                    | 11.5 |  |
| Larghezza totale della sc                                                           | cor  | ١.   | J   | ,        | 107                  | > 2  |  |
|                                                                                     |      |      |     |          |                      |      |  |
| Larghezza della parte ri                                                            |      |      |     |          |                      |      |  |
|                                                                                     | ienl | irac | te  | di       |                      |      |  |
| Larghezza della parte ri                                                            | ien! | irae | te. | di<br>a  | 68                   | 6 :  |  |
| Larghezza della parte ri                                                            | ien! | trac | te  | di<br>,  | 68<br>38             | 6:   |  |
| Larghezza della parte ri<br>essa .<br>Fronte de' lati sporgenti                     | ieni | trac | te  | di<br>a  | 68<br>38<br>13       | 6:   |  |
| Larghezza della parte ri<br>essa .<br>Fronte de' lati sporgenti<br>Sporto di essi . | ieni | iraa | ite | di , , , | 68<br>38<br>13<br>49 | 6 :  |  |

mgazione de' lati . . . .

Altezza del muretto dopo la precia-

(78)

обациястичную такамовайя, отмойнеряйли вухустоитя изтеря тоборозерипетомиратисти инфай гинописатилия

(70) Antiq. of Jonia par. II, p. 34 e 35, al LVIII e LIX.

(80) Vitrov. lib. V, c. 6. (St) loc. eit

(8a) Vitruy. lib. V, c. 6 ed 8.

683) Do ciù deriva probabilmente che in tanti teniri greci sinora scoperti, non se ne sia trovato prepar ono, che presenti la acosa bastantemente conservata, onde poterne osservare la disposizione. Se per non si voglia eccettuare quello di Tehnfder, l'antica Arani ricordata da Strabone nel lib. XII. p. 657, osservato ultimamente da M. Ch. Toxice (Bullett. dell' Inst. di Corrie. Archeolog. n.º XII, 6 di dicembro 1834, p. 238.

(84) Torremuzza Collect. vet inscript. p. 73, 76 e 78.

(85) Cajetani Jrogog. c. 13, n.\* 5. Gualtieri Sicil. antiqu. tab u.º 321.

FIRE DIL VOLUNE PRINC.

# INDICE

DELLE MATERIE

## CONTENUTE NEL VOLUME I.

| INTROOUT | 103E.                                                                        |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------|-------|-----|-----|------|-------|--------|-------|-----|-------|------|------|-------|
| Cooni su | gli antichi avvenimenti                                                      | delia 3          | Sicil       | lia.         |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       | p    | eg.  |       |
| Quadro   | comparativo de' nomi ani                                                     | tichi e          | m           | oden         | ni e         | kile  | citt  | à,  | Suc | ai d | m     | onti   | dell  | a   | Sicil | ią.  | ř    | 75    |
| Note .   |                                                                              |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      | 3    | 84    |
| PARTE P  | auxa. Storia di Egesta .                                                     |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      | 3    | 99    |
| PARTE S  | conpa. Monumenti di Es                                                       | esta.            |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      | 100   |
| Note per | r la parte prima                                                             |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      | ,    | 137   |
| Note per | la parte recorda                                                             |                  | ٠           | ٠            |              |       | ٠     | •   | ٠   | •    |       |        |       | ٠   | 4     | ٠    | •    | 139   |
|          |                                                                              |                  | I           | NI           | 01           | CE    | :     |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
|          |                                                                              | D                | ΕL          | LE           | T            | ΑV    | 0 L   | E   |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
|          | alla pag. 1. Medaglia d<br>alla pag. 99. Medaglia e<br>cella tab. II. n.º 1. |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
| Vienetta | alla pag. 109. Pianta de                                                     | d test           | m           | 4: E         | ores         | ta ec | mo    | **  | dov |      | neli  |        |       | 8   |       |      |      |       |
|          | A. Muro poligono del p                                                       |                  |             |              | 0            |       |       |     |     | -    |       | -      |       | -   |       |      |      |       |
|          | B. Aditi.                                                                    |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
|          | C. Sito de' sedili superio                                                   | ori.             |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
|          | D. E. F. precinzione, gr                                                     | adini,           | e i         | sedili       | de           | noi   | 800   | pe  | rte | ad   | 181   | 12.    |       |     |       |      |      |       |
|          | G. Diametro del tentro.                                                      |                  |             |              |              |       |       | 1   |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
|          | II. Porta.                                                                   |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
|          | 1. Fondamenta della so-                                                      |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
|          | L. Poncarrenta del post                                                      | -scenii          | m           | da r         | юі           | scope | rti   | sel | 18  | 22.  |       |        |       |     |       |      |      |       |
|          | M. Pozzo, o conserva di                                                      |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
| Vignetta | alla pag. 137. Ristaurazi                                                    |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
| TAV. I.  | Carta della Sicilia ant<br>sino all'epoca del d                              | ion ne<br>Iomini | lla<br>o di | qual<br>e' R | ie s<br>onse | i con | upre  | nd  | ono | le   | citt  | i te   | the c | la' | ten   | pi į | prip | útiví |
| - II.    | Gorografia di Egesta.                                                        |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
| - 111.   | Veduta del tempio di                                                         |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
| - IV.    |                                                                              |                  |             |              |              |       | ictre | iţ  | cas | rat  | 2 100 | :ll' a | rea   | de  | i to  | aspi | ο.   |       |
| — V.     | Prospetto e spaccato d                                                       |                  | pio         | di           | Ege          | sta.  |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
| - VI.    |                                                                              |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
| — VII    |                                                                              |                  |             | io d         | E,           | gesta |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
| VII      |                                                                              |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
| - IX.    |                                                                              |                  |             |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |
| - X.     | Veduta II, del teatro                                                        | di Ego           | ribe.       |              |              |       |       |     |     |      |       |        |       |     |       |      |      |       |

#### Tas. XI. Fig. 1. Pinnta del tentro di Egesta.

- A. Orchestro.
- B. Lato interiore del quadrato medio ove seguavasi il proscessio.
- C. Base della scena.
- D. Cunci co' redili.
- E. Precinzione.
- F. Vomitori
- G. Gradini esistenti nella parte superiore della cavea.
- II. Sedile esistente nella parte superiore della carea. 1. Sedile eon spalliera.
  - L. Nura della sostruzione
  - M. Pietre squadrate a livello dell' orchestra.
  - N. Pietra con buco quadrate nel sito del Timelio.
- Fig. v. Gradini e so struzione.
- Fig. 3. Gradino con la spalliera
- XII. Prospetto geometrico del teatro di Egesta. - XIII. Spaccato sulla linea A, B, del teatro di Egesta. A, Piano della città.
- XIV. Bettagli della scena del teutro di Egesta.
  - Fig. 1 e n. Pianta ed alzato di uno de' lati sporgenti della scena
  - Fig. 3 e 5. Pezzo di parapetto con ornamento e rombi simili a quelli trovati in Solunto.
  - Fig. 4 e 7. Foscia che coronava il basamento della scena. Fig. 6. Parte del satiro esistente con scala maggiore.
  - Fig. 8. Proffilo del sedde con la spalliera.
  - Fig. 9. Caneo degli archi della scena.
- XV. Dettagli della scena del tentro di Egesta.
  - Fig. 1. Trabeszione ionica. Fig. 2. Fregio e cornice derica.
  - Fig. 3. Colonne scanulate adercati al muro, ed isolate.
  - Fig. 4. Colonne in parte faccettate odercati al muro nel quale vedesi lo stipite dell'arco. ed isolate.
- XVI. Altri dettagli di Egesta.
  - Fig. 1. Cornice derica trovata nella città.
    - Fig. z. Piedistallo di pietra trovato nello città.
    - Fig. 3 e 5. Ilase attica, e capitello ionice con velute angolari, trovato nalla cità. Fig. 5. Pezzo di frontispicio scolpito con dentelli.
    - For 6. Prophispicio più piccolo nenza sculture.







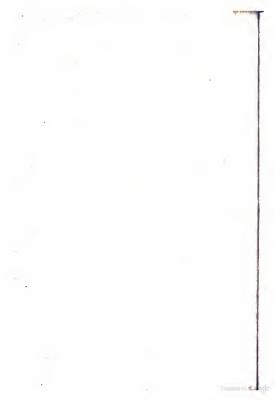







7.17

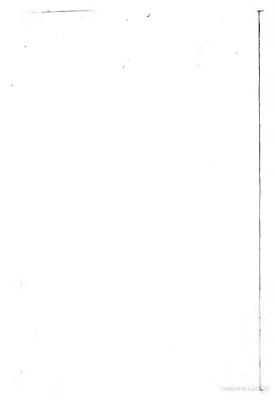





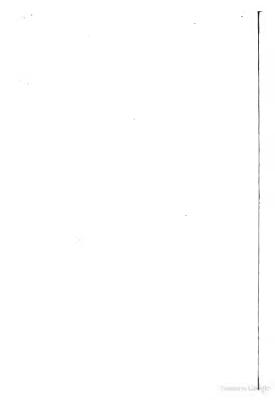



T.VII



41

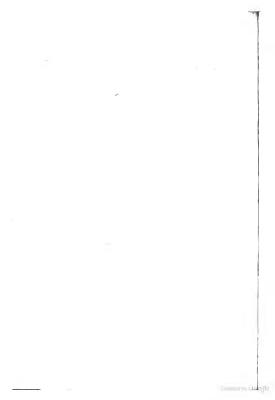





VISION DATE THE SECTION AND REPORT OF



















Polymon 1 the





34 -- 1 -34-



A SE

San Consilion des al sus



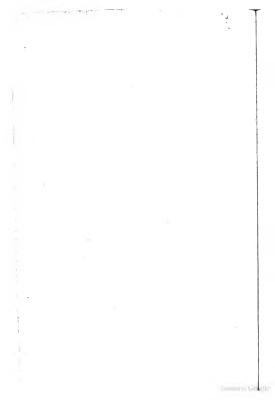

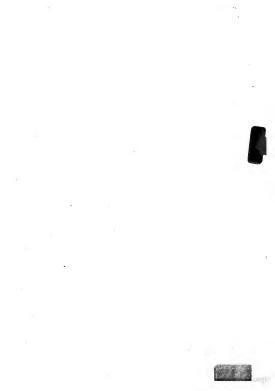

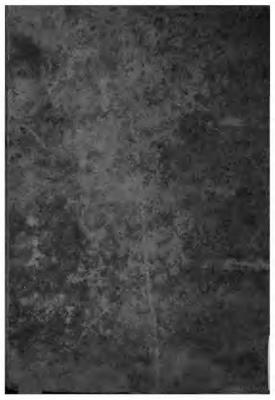